





190%

### BIBLIOTECA DELLA R. CASA

IN NAPOLI

Oto d'ingentario 190 /// Sala Gunde Scansia 2 Palchetto 1

T.o d'ord. + 15

Polet. II. Attis



## COLLEZIONE

DI TUTTI I POEMI IN LINGUA NAPOLETANA.

TOMO DECIMOQUINTO.

POESIE VARIE DEL CAPASSO.

# POESIE

NAPOLETANE, MACCARONICHE & SATIRICHE

DI

## NICOLO CAPASSO

PRIMARIO PROFESSORE DI LEGGI NELLA REGIA UNIVERSITA' DI NAPOLI.



#### NAPOLI MDCCLXXXVII.

PRESSO GIUSEPPE-MARIA PORCELLI Con Licenza de' Superiori.



### D. MUZIO DE MAJO

CAPOROTA DE LA G.C. DE LA VECARIA.

CREMMENALE.

Ch'a nnuic Pagliette daie fatica e ggusto, Chiantato a ddare audienzia a Trizio, e Ccajo, E-una festa faie lo piso justo: Mo, che bud vierze, a mme cride, ch' è guajo; Da quant ha, ch' esee feccia da sto fusto: To pe mme faccio, Uscia perro ne ha corpa, Si trova ll'uosso, addò credea la porpa. Vide co ppena ( ca lo genio è buono ) Ca va la lengua nosta arreto a ttutte, E eca li Tosche se so ppuoste neuono, E benneno pe neienzo ansi a li grutte: Quanno, Ddio razia, avimmo tanto suono Tanta dorgezza dinto a sti connutte, Che ssenza eroppo spremmere te dammo Le base patte vente, e l' annegliammo ... Comme dice Ossoria , ccost dich' io , E n'aggio zero a ffronta de lo vuosto: Ma si da sta Ceta, comm' a Ghiodio; Nn' hanno caeciato lo ConTESE nuosto, E teutte ( manco si le fosse zio ). Fanno appunia pe DANTE, e p' ARIOSTO; E ssi se fa na straccia ogne Sfelenza, Non vo lo rraso, si n' è de Sciorenza.

Che s' ha da fare? Uscla se vota a mmene, E io mme voto, e mmosto lo caruso. Che spircto po ave dint' a le bene No viecchio sbacantato, e pratemuso? Lloco tuoste nce vonno, e bone schene, E cch' aggiano li calle a lo pertuso, Ca da Parnaso Apollo co le Ssore Chi è ghianchejato lo cacciano fore. Lo caso è nfonte: avea a OMERO voglia De fare all'uso nuosto na casacca, E mparà puro a isso a mangià foglia: Vota, e rrevota, e ppo è rresciuto a ccacca, Justo comme a cchi ha fecato pe nnoglia, E bo fa leva, e bo addomma na vacca: Mo ch' aggio fatto, e mme nne so ttrasulto. Sparo na mmommardata , e cchiammo ajuto. De lo riesto a mme ppare, che sta rogna Bello nce la rattassemo nfra duje : Perzo ve preo, che comme sta-vregogna No la most' io , no la mostate vuje ; Ca'si . Ddio guarda , nce mettono Il ogna Ncuollo si Alletterate, è guajo pe nnuje; Ca ppe lo Patriarca de li Griece Se nce fanno le ccarne comme pece .

### DE LA GUERRA

## DE TROJA.

#### LIBBRO PRIMMO.

Ime, Sia Ddea, che atraggia, o che malora Tanto abbottaie d'Achille li premmune, Che de li Griece ( asciuto isso da fora ) Scesero a ccompagnia li battagliune: E cchello mmale, che non troppo addora, Fece pigliare a ttanta li scarpune: Che ccane, cuorve, e ccient'aute anemale Se fecero no buono Carnevale .... Tanto nne voze Giove, e ffo ben fatto, Da quanno se pegliaieno a prettenare Grammegnone, che ghioca de sbaratto." E Achille, che non sa ngroppa portare, Che se fecero peo de cane, e ggatto, E ppoco nee mançaie de se sbentrare; Ma chella propio le romple lo cuollo . . . Che se nnommena ancora ira d' Apollo . Apollo nce l' avea co Grammegnone, Pecche avea fatta na gran corneiata, Senza sapè pecchè, senza ragione,

Pecchè avea fatta na gran corneiata, Senza sape pecchè, senza ragione, A na perzona mitto accrejanzata:
No Rrevetenno Prevete vecchione.
Ch' Apollo stisso lo chiammava Tata;
P'avè la figlia venne a li vascielle,
E ppe buto scappaie d'avè le ppelle.

LIBBROL

Saciardote d'Apollo era Don Criso; Che se pne venne co lo chiovejale Portanno minano p'avetà qua sfriso Lo scettro, e la corona pe nzegnale, Co ll'uocchie merra ghio, comm'a no inpiso, Pe nfi a la tenna de la Cennerale, A ppregà li duie Rrì figlie d'Atreo, Ch' a cchi cchiù pò facevano Limeo. Vavone a pprimma botta, in ch'appe audienzia, Fece a bede na lava de zecchine, E ppo disse à li Rri, vost' Accellenzia. E st'aute co li belle borzaechine, Spero, ch'a ssi Troiane, a ssi schefionzia, Mannate a ttirà prete a le ggavine, E bedè a ssa Cetà, che fa lo Potta, Le stalle ad auto, e li suppigne sotta. Perso, Princepe mieie, v'arrecommanno, Che mme tornate chella scura figlia. E st' oro, ch'a ccontà non vasta n' anno Sia vuosto, e a cehi spetta, se lo ppiglia, E ssi a ppietà vuie movere non sanno Le llagreme, che ghiettano ste cciglia, Facitelo, Signo, pe cchillo Ddio, Ca ve sarrimme schiave Apollo, e io .. Parze a cconca avea priso chillo piccio, Ch'a Mmonsegnore la figlia se desser A Ggrammegnone, oibò, che comm'a rriccio Ngrefato disse: che bernie so cchesse? A mme te cride mettere mpasticcio Ne zio, co Apollo, e cco tranta scheresse? Trotta, e nnon fare, ch'io ceà cehiù te trova, Ca scettro, nè ccorona non te jova.

#### LIBBROL

Chessa a la casa mia s' ha da fa vecchia; E ssi n' arrappa, no not avè speranza. Ha da venire ad Argo, e mo chè annecchia; Mm' ha da servì pe mme scarla sta panza. Nè boglio, che s' alliffa, o che se specchia: Ch' ha da filà lo tiempo, che ll'avanza Ammarcia, e n' aspettà, mo che si ssano, De provà quanto pesano ste mmano.

Zi Prevete cacato de paura
Se nne va cuoto cuoto pe l'arena,
Ga canosce lo Rrè, che ccreiatura
De zuccar è, quanno no sta de vena.
Ma pe dda carche sfuoco a la natura,
Jastemma zitto, ch' isso sento appena,
E ppecchè a Ffebo no nce vo chi strilla;
Sotto voce cantaie sta ddiasilla.

Febo, tu che mmanije ll'arco d'argiento,
Ddio de Cilla, de Teunero, e.dde Crisa;

E ttanta terre, che sò cchiu de ciento,
Tu saie, si mme nce mpigno la cammisa;
Si pe te portà sciure, n'aggio abbiento,
Si te faccio mancà maie carne accisa;
Si nn'aio da me (, te siano benedette)
Trippe de vuoje, e.ccosce de crapette.
E benuto lo tiempo, che scanaglio,

Si lo servizio mio t'à nniente a cearo lo pe mme ntanto non te cerco n'aglio, Ma pe ssi Griece io mo te parlo chiaro, L'abbesuogue schiaffà neapo no maglio l'aga pe ll'ossa soie sto chianto amaro; Mosta co bennecà le ggente noste; Ca non sulo si Ddio, ma de li tuoste.

**л**. ;

LIBBRO I. 10 Cossì pregaie lo viecchio, e Apollo lesto Venne da Cielo sempe de strapasso, Co ll'arco a llato, ce ssi bè steano assiesto Le ssajette faceano fracasso : Seduto po spara na botta e arriesto Fa de cane e dde mule no sconquasso, E ttale , e tranto fuie , che lo Ddio Pane Voze ghì a ccaccia, e non trovaie no cane. A l' aserzeto po piglia la mmira, Scarreca n' auta botta, e cche bediste! Uno ccà mmuorto, llà n' auto che spira; Chiste so gghiute, e cchille stanno triste, Chi chiagne, chi selluzza, e cchi sospira, Chi s' allammenta, ca non nc'è, chi assiste: Nove juorne li primme de la Corte

Mon fecero auto, che li schiattamuorte.

Ma perrò Achille, a cchi la Ddea Ciannone.

Lio decemo chiammaie neconcrossione,

Vedendo tanta ghi a la Conciaria.

La ggente, in che sentio lo campanone,

Corre a scaluorcio, e bò sapè, che ssia i

Nchesto Achille se vota a Grammegnone,

Posa la pippa, e neigna lo sermone.

Mme pare a mme, che nnuie jammo de chiatto, Mme nienna uscla, peo de chell'auta voia, L'a serzeto lo veo, ch'è miezo sfatto, La guerra vennegnaie, la pesta pota: Trova earcuno, che lo primmo stratto Sempe annevina, o n'anema devota De chesse, che pe n'uosso de presutto Te caccia d'ogne ssuonno lo ccossrutto.

Vedimmo, che ccos'è, fuorze sapimmo Apollo ch' ha co nnuie, che nc'ha mpestato; Si nc'è, chi ha ffatto vuto, e ssia lo primmo De ssi Barune, e po no nce ll'ha dato,

Pe ll'arma mia lo piglio co no rimmo, E nno lo lasso si non dessossato: O lo spirito vo , che se lle rape Co lo fumito de pecore, e dde crape. Tanto decette Achille , e s' assettaje ; Quanno vediste sosere Carcante, Carcante, che d'agurie a cquanta maje. Nne stodejaro, a tutte passa nnante. Isso è n'aseno nse ; ma le mparaje Apollo Il'arte nere tutte quante,
E ecomme a Nnigromante se prevale, Che de ll' armata isso è lo Caporale . .. E ddisse: Achille, io te derria lo vero, Si n'avesse quà ddubbio de le mmazze; Ca non se danno schitto a lo sommiero, Quanno pe sciorta s' ha da fa co ppazze; Si tu nce vuò mpegnà spata, e brocchiero,

Ve levo tutte mo da ssi mbarazze: E sibbe ne' è ntricato no Masauto, Si mme defienne tu , no nce faccio auto Respose Achille: ccà so io pe tte,

Di quant' accorre, e non ave paura, Ca si nullo te tocca, e ssia lo Rrè, Provarrà, che bò dì mala ventura. Armo Carcante, ca te juro affe, Pe cchille Apollo, che nce dà cottura : Ca de sso Grammegnone, che stà lloco Nne faccio cunto cchiù nniente nca poco ?

Carcante sece corazzone, e ddisse: Ll' ira d' Apollo n'è cchello, che ccride; Ca Sacreficeie se nne fanno spisse, E de li vute Apollo se une ride: Collera se pigliaie pe cchill' aggrisse, Che co cchillo vecchiotto fece Atride, Che pe ccereà la figlia appe lo sfratto, E lle dea no trasoro pe rrecatto. Apollo s'è mzorfato, e bo, che cchella A lo Patre se dia senza denare, Pecchè, si no, nee rattarrà la zella De manera, ch'a zero ha da restare Ouanno se sente nfacce la novella De la cosa lo Rrè cossì ccantare, S'auza, e ttanto da ll' nocchie jetta fuoco, Che pe pporè parlà, veppe no poco. E ppo disse a Ccarcante: Ah mal'auciello, Che sempe male da ssa vocca ascette, Profeta de desgrazie, è cche mmartiello Co pparole mme daie sempe mmardette; Dove cancaro è ghiuto sso cerviello A mmentà contr'a nnuie tanta vennette Tanta dolure, e gguaje, che ffusse acciso, Si gratisse non do la figlia a Ccriso? Io chesta la volea, ca mme pejace Tenè comm' a mmogliere de campagna, E a la Majesta mia co bona pace, Potea servi pe ddonna de compagna, Ca pare d'essa retratto verace A lo gniegno, a la mutria, e a ochella magna: Ma mo la torno, azzocchè non se mora, E ccojeto sso puopolo a minalora

LIBBROL

Giacche lo mio Patrone accossi bole, Non voglio, cche nesciuno s' allammenta: Ma conforme de vuie nullo se dole, E nn' ha carcosa de lla rrobba venta; Io, se ve pare, d'auto che pparole Vorria no premmio, azzò no mme resenta, Che pe ll'aute ha ccantato lo cuculo, Io mm' aggio da schiaffa no cuorno nculo. Achille se votaie relenneno, pirchio, Non t'adduone, ca parle a lo sproposeto? Nullo ne'è ccà, che ppassa pe lo chirchio, Non saccio, chi è de nuie de casa sposeto: Fatte capace, non dì, ch'io so schirchio; Tenimmo nuie quà monte, o quà ddeposeto? Che ddice? ca pigliammo a lo montone Na cosella, e tte dammo sfazejone? Tu saie, ca li bottine, che sò ffatte, Comme so ffatte, accossi so spartute : Levare a cchi ll' ha avute, chisse tratte Manco se fanno a ffiglie de cornute: Si se piglia la chiazza, che se vatte, Te refacimmo le ccose perdute; Ntratanto no ncoccià, mannane chessa; E fanne ghi la pesta appriesso a essa. Ma repiglia lo Rrè: sibbè sì gguappo, Non te credere, Achi, ca mme nsenucchie; Ch'a buie se dia la parte e a mme no chiappo. No Il'aie da me, manco si t'addenucchie: Meglio è, che buie v'allisciate no tappo, E lo Patrone aggia felusse a minucchie. Chi de vuie da la cascia appe lo mmanco? Mo, che bengh io, mo s'è llevato banco !

LIBBROL

Sientete sto decreto de Consiglio: O mme se dia no premmio agguale a cchisso, O cche io de potenzia mme lo piglio, O sia tuio, o de Jace, o sia dd' Aulisso. Saccio ca lloco nce sarrà no sciglio, E abbottarà lo chiotto a lo qualisso:

Ma de sta storia a n'auto parlamiento Se trattarrà, quann'è botato viento . ... Pe mmo vottammo no vasciello a mmare, E mmettimmoce ncoppa ciento vuoje Nziemmo co la guagnastra, e ccommannare Lo devarrà quarcuno de ss' Aruoje, O Jace o Aulisso mmitto a ntapecare O Ddommeneo, o tu Achille, si vuoje, Vedimmo, si appracà se pò sto Ddio, Che no mme vo fa fa lo fatto mio.

Lebbreca Achille co na cera storta: Facce de cuorno, e cchino de magagne. Chi te fa cchiù la sentenella morta? Chi va a la breccia a ccogliere castagne. Mo , che se vede la mesura corta . E ffa co ttico sti belle guadagne?

Spia un'a uno, e bide, che te dice ... Si li Trojane ll'erano nnemmice? Io nquanto a mme no nc'aggio avuto niente

Ca stammo tant' arrasso de paiese, Ca da la casa mia a sti tenemiente, Si vaie mpoppa, nce vo' cchiù de no mese; Chisse no m'hanno a me stincato armiente, Streppato vigne, o truffato le spese; Simmo venute cca servenno Uscia, Che de descrezzejone no un' aic cria.

Sim-

Simmo venute ccane, azzò tu ngrasse: E ss' auto comutiello, che t'è ffrate, Faccia la scrofa, dapò tanta schiasse, . Ghì a mmessa co le ffemmene nuorate . E mmo che d'è? manco si nce pagasso, Le spoglie vuoie, che nc'avimmo stentate? Cossì se tratta, chi la spata minano. Sempe tene pe tte? fede de cano! Se maie s' arriva, che se piglia Troja, Tu mo, che ssi dderitto, e ssi ttraffino; A buonnecchiù te cacciarraie la foja, Ca lloco ddinto nc'è equarche zecchino; A mme no mmancarrà de dà qua ghioja, Quatto rovagne co no strappontino; Ma si se tratta fare a ssecozzune, Va curre Achille, casca ssi briccune. Ora p' abbrevejare, io mme nne torno Co cchella varca, co cche so benuto, Ca meglio è, che mme leva a tte da tuorno. Che bedereme ccà cossì abbeluto: E ne è l'additto : è mmeglio avè no cuorno, Ca pe ppezza de pede esse tenuto: Squarcioneja tu lloco, e ffa lo granne, E quanto nc'è te piglia, e spienne, e spanne. Nzarvamiento, lle disse Grammegnone, Te lo ddice lo fecato, e ttu abbla; Ca si sapesse avè da ghi a gguarzone, Non voglio, che staie ccà pe ccausa mia: Vasta, che Giove aggia de me rragione, E sta nobele, e ddegna compagnia; Ca tu ssì ll'odio mio, squaglia a zeffunno, E ba fa costejune pe sso Munno. May 3

16

Ca tu sì ttuosto, a cchesso che nc'aie fatto?

Non t'ha dato lo Cielo ssa fortezza?

Co ttutto chesso trasemme de chiatto,
Ca pe milente sto fusto non t'apprezza:

Ma azzò na vota te sacride affarto,
Ca non se pò arrevare a ogne autezza;

Primmo che baie, te faccio no galappio,
Che te sia doce comm'a mmil alappio.

E giacche Apollo vò, che sta fegliola

Torna a la casa soia, me nce la manno,
E non pretenno de la fa ghi sola,
C' a bona compagnia l'arrecommanno;
Ma saccio, ca nue-tiene una ngajola
Sott' a la tenna, e non è ttristo pagno;
Vengo, e ll'acchiappo, e accossì te mparo
De non tozzà co mmico a pparo a pparo
Abilla, in che ca souta est a carrona.

Achille, in che se sente sta canzona,
Dalle ca sbatte chillo core d'urzo:
Da na parte decea, mo l'ammasona,
E ffenisce: a la mpressa lo descurzo;
Da n'auta lle decea; figlio, perdona
Sso bestia, no mmostà, ca te sì ccurzo:
Ma, mmente già metteva mano a ffierre.,
Se sente arreto afferrà pe li cierre.

La Ddea Palla è cchessa, che Ciannone Mannaie, pecchè vo bene a teutre duje, Pe ggavitare quacche sbarejone, Cossi lo Rrè sto male punto sfuje: Chillo se vota, e ha mmala ntenzejone, E ttanno volea di , chi site vuje? Vede sull' isso miniezo a tranta gente La Ddea, e la canosce a ll'uocchie ardente.

Figlia de Giove, a niempo, disse Achille, Veniste, ch' io nne volea fa mesesca; Non potive vent, quanno isso mille Nginie mm ha ditto, e cche la cosa è fresca? Sso valente n' è buono auto, ch' a strille, No ch' a rriseco metta la ventresca : Siente, che ddico: a cchisso ss'arbascta No nee lo fa mort de malatta. Disse la Ddea: no zumpo ne aggio puosto Da Cielo ccà, pe nonete fa fa arrore: Ma nfila mo, non esse capo tuosto, La sarrecchia, ca sta meza da fore: La meglio cosa è sferrejà descuosto, E co ngiurie sfoca lo mal'amore; Pecchè accossì te faie na potechella Co gguapparla, senza guastà la pella. No nne sia cchiù: si è cosa de nteresso. Va a ccunto mio farete stà contiento: Dalle chello, che bo', ca si è pe cchesso; De premmie ognuno tha da fruttà ciento; Sta ncellevriello, e non fa, che st'aspresso Commanno de Ciannone resca a biento; Ca si obbedisce, pe rremmessejone Sempe doppia avarraie la razejone. Se vedde Achille pigliato a lo stritto-. Da na Ddea po, che le fete lo sciato; Perzò responne: si sto core mmitto, Cchiù, che non stea, rommane ntossecato, Quanno lo Cielo vo', che stia cca zitto, I'non pipeto manco, sia llaudato; Pocca, s'io mosto a buie mme do a bedere, . No nce pozzo accostà pe no piacere.

Cossi ddisse; e nfilaie la dorlengana A la vaina, e accettaie la mannato: E Ppalla se nne jette a la Doana, ... Ch' avea da ngabbellà cierto ffelato. Chillo (pecchè sulo menà la lana,

Ma lo llazzareia no ll' è betato )
Tonna afferrà lo lotano de primmo,
Quanno parea d' avè levato rimmo.
Orra: de vino, facce de cacciutto,

Comme parle de guerra, si sso frutto.

No ll'aie provato maie, ch'è ttroppo aciervo?

Si Attorro a tte, e li tuoie ntutto, e pe trutto.

Avesse a ffronta, pigliarria lo niervo.

Ca conforme si ttu no vilacchione,

Lè vassalle so ppeo de lo Patrone.

Faie lo smargiasso a gghire pe sse ttenna, Asciustanno la rrobba a cchisto, ea cchillo, Massem' addove nc' è, chi non te ntenne, E ssi parla, le daie mapo no strillo; Prode te faccia, si li' arte te renne, Ma ssa baia fornea, mme guard' Achille; Ca si te scotolava la vammace, Comm' abbiato avea, starrisse pace.

Comm' abbiato avea, starrisse pace.

Ma juto pe sto scettro, ch' aggio mmano.

Che non farrà maie cchiù sciore, nè fronna;
Ca no jnorno l' Aserzeto Troiano

Ve fa penzà, chi meglio s' annasconna:
D' Attorro, che non sa immedecà chiano.

Mo rarrite 'n vedè sulo la gronna;
Tanto ssi Griece, e ttu lo primmo primmo

Mine chiagnarraio, ca vuò, che te l'azzimmo.

Ma .

Ma ve prommecco de mme piglià gusto; De ve vedè fà li capille janche . E, pocca vuie mme desprezzate, è ghiusto, Ch'io crepare ve faccia pe li scianche. Nchesto jetta lo scertro, e ccomm'a mmusto Sholle, e trorna a ssedè a li casciabanche. Lo Rie se cancarea da ll'auta parte, E già accommenza pe bolè fa carte. Quanno vecco se sose no vecchione, Ch' è chiammato Nestorro, e Rrè de Pilo E ha na favella, che senza sapone A la gente facea lo contrapilo: Le scappa tanto mmele a no voccone : Che de zeppole vasta a no vacilo; Nconsiglio sarvarria na causa perza, Ch' ha visto doje attate, e stà a la terza: Neigna : già veo, ca nuie restammo nchiamo, E ridarra co Attorro ogne Ttroiano, Si sentaranno dì, ca vuie, che ttanto Cchiù de ll' aute ve valeno le mmano, E de la guerra nne sapite, quanto Nne po sapè tre bote lo Gran Cano, Vuie, che non s'ascia tuosto, che ve zolla, Reddutte a ccontrastà pe na strazzolla? Ntennite a mme, ca vuie site gagliune, E a mme bedite co la varva janca, È aggio visto assaie cchiù de vuie guappune. Dov'è Trianto chillo lamma franca? · Piritocchio, e. Ttiseo, ch'a ssecozzune Non facea maie, si non facea na chianca? Uno de chisse no lione, o n' urzo Pe mmiezo te spartea, comm' a no turzo.

LIBBROD Quant' uommene so mmo soft' a la luna, Uno de chisse le ffarria ghi nfummo: Ca sibbe commatteano a l'attentuna, Lo ffuoco de le spate facea hummo; Pure conzurde io nee nne die cchiù dd'una. E le pportava . comm' acqua de sciummo, Tanto cchiù buie, che ssite n'enza manco, Ntennite, che ve dia doglia de scianco. Nè tru, Sio Rrè, te puoie piglià la jolla, Che pe pparte de preda ha avuta chisso; Nè ttu, Si Achille, può maunare a rrolla Chillo, ch'è Rrè, ne ttu sì comm' a isso: Tu. ca tiene cchiù zoza a le mmedolla. E cca si ffiglio a Ddea, nc'aie croggefisso, A la mesura è forza, che te miette, E cchi è mmeglio de te, che lo respiette, Tornanno a lo descurzo Grammegnone. Dice: Nestorro, tu parle da santo, Ma chisso nne vo troppo, e cca tu suone De vascio, de soprano anza lo canto: De non avè remmira a le pperzone, De fa lo masto a trutte, il ha pe banto. A la fine, ca isso è baloruso. No ha da frusciare a trutte lo caruso? Le sprezza parlamiento Achille, e ddice: E' ccierto, ch' io sarria no gran coniglio; Si quanno faie decrete a la nterlice, Io te cedesse n' aceno de miglio, Trovarraje aute, che te so cchiù ammice Pe ntennere a na moppeta de ciglio; Ch' Achille tuio fa recchie de mercante E lo mmeglio è, ca te lo ddice mante.

De na cosa perrò te dò parola. Ca pe cchello, che ttocca a la guagnasta, Sibbe mme potarria chiaità na mola, E avarria tant'armo, che mme vasta, Nè a tre, nè ad auto sono la cognola, Nè la defenno a cchi mme la contrasta, Chesta li Griece mme ll'aveano data, Lo vonno arreto, io no nce mpegno spata. Dio te guarda perrò , Capità Spacca , Ghe quanno viene ncopp a lo vasciello, Non tuocche de lo mmio manco na tacca, Te lo ddico da mo, sta ncellevriello; Ca de manera t' abbetto la vacca, Che quanno vo fa struppie Sant' Aniello De erejature a equasevoglia miembro, In che se vota a tte, trova lo nziembro; Nchesto se mese fine a lo trascurzo, Ca sarria stato pe ddurà no mese, L rrestaie de lo puopolo concurzo, Nne n'attemo sfollato lo Pajese: Patruocebio, ch' a li strille era già ccurzo; Co Achille sujo a ccammenà se mese . E di Compagne jezero a la tenna "A traffejà , ca sutto ll'auto è brenna . Lo Rrè pigliaie la via de la marina, Dove fece sparmà no bastemiento, Po chella pe cchi venne la ruina, Nce chiavaie ncoppare buoie numero ciento; E nce mese de rimme na ventina, Pe n avè da campà sulo de viento; Vint' uommene a bocà, vinte lejune

Commann' Aulisse Capo de mbrogliune :)

44

Ora mmente la chiorma arrecattava, Comm' avessero curzo a la staffetta, L' aserzeto de terra se spurgava D ordene de lo Rrè, ch' assaie l'appretta; De tutte porcarie correa na lava, Che brociolanno a mmaro s' arrecetta. Po pe li Ddeie scannano crape e ghience, "Ca l'addore d'arrusto è, che l'abbence. Ma pecchè Grammegnone stea marfuso Pe I arrissa, ch' avea fatta co Achille, Disse a dduie Scorza (che sarriano a ll'uso Duie Portière, che sservono de strille ) Jate a la tenna de lo Si Fetuso. Ch' asciate no mostaccio, e ba pe mmille, Vrasera ha nnommo, e ssi vo bene a Ddio, Dengala, ca so gguaie, si nce vagh' io . S'abbiaieno, facenno torrejaca, Chille scasate rente a la marina, Pensanno, ca si Achille non s'appraca, Bona le sonarrà la menechina: Ma tanno propio le colaie la vraca Che la facce se veddero vecina; Chillo stev'a ssedè; chiste rommaseno Ll uno, ell'auto, agghiaiate comm'a n'aseno Chillo perrò la fece da Signore, E le disse : vuie site Ammasciature, N'aggio niente co buie, sul'aggio a ccore Chi'v' ha mmannato a farme sti favore. Già sta ntiso : Patruocchio , caccia fore Vrasera, e consegnalla a ssi Pasture, Ca ll'hanno da portare a echillo Gioja, Che se nce piglia gusto, e che se sfoja.

Perrò sacciate aestemmonia vosta, Chiammo lo Cielo, e lo neverzo Munno. Lo ddico nnante a cchella facce tosta, . O ca vene la pesta, o lo sproffunno, Vedasell isso, ca la scienzia nosta Non è, comm'a la soia, che ppesca a ffunno: Ma non sa la mancina, e la derittà : Si vota viento, addio, ssa gente è ffritta. Patruocchio, ch' è ffigliulo obbediente, Afferrata Vrasera pe na trezza, . Chella , sibbe no nne votea fa niente , Consegnaio, comm' a cciuccia pe ccapezza A li duje Commessarie valiente, Ch'appalorciaieno co na gran prejezza; Ca n'era niente d'anghi la prevasa, Co lo ttornà remibbeche a la casa ... Ma Achille, che se sente ncuorpo fragnere; Piglia, e s'apparta da la compagnia, E sseduto a no scuoglio sbotta a cchiagnere, Pe sfoca chella mala fantasia: Ma che s' arredducesse a ffa ste gnagnere No capo Aruojo, chi lo ccredarria! E pp' arraggia, ch' ha pperza la mocciaccia, Se mette a cchiammà Mamma a botavraccia. Gnora mia, dice, già cche mm'aie cacato, Pp avè da stà a sto Munno pe tre ghiuorne, Famma a lo mmanco avissem'abboscato Da Giove ruio, che ba facenno cuorne: Chisso non sulo, ca no mm' ha nnorato; Ma mm' ha fatto senti-vregogna, e scuorne Da Grammegnone, pocca s'ha acchiappata La pecora, ch'io mm' aggio guadagnata.

LIBBROL

Teta, sibbè ca stea lontana assaje; E cch' a l'appartamiento era de vascio Jut'a bedè lo Patre, che de guaje, Otra de le ppolagre, avea no fascio; Ntese la voce, lo strillà, le baje, Ch' a la ripa facea chillo verlascio, Se nne venne sopr'acqua, a ggamme ncuollo, E ttrovaie, che pparea stato a nnammuollo. L'accarezzaie, lo stojaje, lle disse: Figlio, che aie? dincello a mmamma toja. T'ha fatto niente carcuno de chisse? Ca lle faccio provare auto, che Ttroja. Tutte l'affanne tuoie sò li mieie stisse , De duie ognuno nn' ha la parte soja. Sso frabutto chi &? dimmello ppriesto. E trale sia de me, si no lo scresto. Chillo a pprimmo iettale no gran sospiro ; E ro disse: Gnamà, tu staie già ntesa Ca mme scrisse a la guerra, e ca de tiro Jettemo a Trebba, e ffuie la primma presa, Se spartette la trobba anfi a no piro Nfra ssa canaglia, che sonava a stesa. E Grammegnone, lo facce de mpiso, Se nne grattaie la figlia de Don Criso. Ma Monsegnore, che non trova abbiento, Venne affi ccà, pe rrecattà la nenna; E boze dà a lo Rrè sacche d'argiento., Che ppeo de me, tu saie, non ha na pen na; Lo sfortunato se nne ghio scontiento, E se sentette abbuttare de vrenna; Ma pecchè Apollo nn'ha protezzejone; Fece vent la pesta sso Coglione.

A cchisso Ddio, si le fete lo sciato, Non serve a ddi, ca venne comm'a llampo, Tiraie le ffrezze, e non se fo accoitato, Si non vedde mpestà tutto lo campo. Ntra chesto no Profeta fuie chiammato Pe cconzurda, che ddisse, io mo la stampo: Una via nc'è, pe ve levà sso tappo, E si no, provediteve de chiappo. Chella figliola a cchillo Reverenno

S' ha da tornà, pe ve levà la pesta. Tutte le ccompagnie chesto sentenno; Accommenzaieno a fa na gran tempesta, Vede lo Rrè, ca se nne jea venenno Appriesso a la vegileja la festa, E sfece a sforza, tutto ch' è rrestio No sagreficio de ss' annecchia a Ddio. La mann'addonca ncopp'a no vasciello

A lo Patre, e ad Apollo cierto vuto, Ma pecchè non pò sta lo segnoriello, Ca se sorreje, si sente lo paputo; De se piglià le venne ncellevriello Na giovene, ch' i' avea pe pparte avuto; E pecchè isso non po' dormi sulo, Avea da veni a mme a fruscià lo culo.

Vide, che può fa tu, Mamma mia bella, Si a Giove aie fatto maie carche sservizio, Ca mment'io mme revoto la sportella De la mammoria, nee trovo qua nnizio, Quanno isso steva co la semmentella Na vota, le faciste buon' affizio; Ca già tre Ddeje lo voleano attaccare, Ciannone, Palla, e lo Ddio de lo Mare. Capasso

Et u corriste a chiammà Cientomano,
Che benne 'n Cielo, e Giove isso sarvatte;
Tanto spaviento a chille Ddei lo Cano
Die, che la coratella ancora sbatte;
Mo a le ddenocchia afferralo, ma chiano
Pe lo rettorio, e ccontale ssi tratte:
Di, si n'avive a mme, a cchillo mercato,
Comm' a no malantrino iere attaccato.
Chesso le torna a mmente, e ppo pregallo,
Che mme faccia na vota l'assassino,
Che li Trojane facciano lo Gallo,
Refilanno ssi Griece sempe nchino;
E ss' addona, che accatto sso sciagallo.
Co mmico ha fatto, e ssi lo ppanno è fino,

Commico ha fatto, e ssi lo ppanno è fino, E Grammegnone, vista, ch' ha la chianca, Faccia lo cunto, e beda, che le manca. Comm'a sselluzzo a cchiagnere se mette

Accossi Teta se ntenerentette,
Che co ll'uocchie adacquà porria na testa,
Po disse: De che ghiuorno te facette,
Non so, si de lavore, o fuje de festa,
Ma cierto, figlio mio, fo male juorno.
Pocca t'avive da ntestà sso cuorno.

Pocca t' avive da ntestà sso cuorno.

Ecco la vita toia, che ssarrà ccorta,

Cossì ccorta comm' è, fosse nnorata,

E si pe uce campare ale mala sciorta,

A lo mmacaro avisse nnommenata.

O avesse, quanno te raple la porta,

Na coscia ncopp'a ll'auta ncravaccata,

Ca si non se sfornava sso pasticcio,

Mo non starimmo prembra à ffa sto piccio.

LIBBRO L

Siente mo, ch'aie da fa, caro mio, neoccia, Nè caccià mano cchiù pe ssi potrune, Vagano lloro a rromperse la coccia, Vagano lloro a ffare a ssecuzune.

Statte a lo ffrisco, e pp'asciuttà la boccia. Co lo ppepe fa fa li maccarune;
Ausoleia, statte ntuosto, e fa lo granne, Natano lloro, e ttu tiene li panne.

Natano lloro, e tiu tiene li panne.
Jarria mo a ttrovà Giove, sibbè stace
Nopp'a no Monte, addò nc'è ssempe neve;
Mme mpizzaria la giubba de vammace,
Ca llà non sente caudo chi ha la freve,
Ma non serve, ca saccio addove jace
Lo mprejacone, e appove mancia, e beve,
Ca jere da li Nigre fuie mmitato,
E tutte ll'aute Alarbe s'ha pportato.
Dudece juorne ha da durà sso cardo,

Dicco quorie na da dura sso cardo,

E si vede la via, po se nne torna:
Dico accossì, pecchè quann è gagliardo
Lo mmusto, sole mmestere, e sse scorna:
Tanno vesognarrà, che mme lo scardo,
E quanto avimmo ditto nce lo nforna:
L'afferro, comme vuoie, pe le denocchia,
E spero tanto fa, che lo mpapocchia.

Ntratanto Aulisso, co li ciento vuoje
Tanto secale, che pigliale puorto a Cerisa:
Ammaina, ammaina, olà, strilla a li suoje.
Simmo nterra figlià, fore cammisa.
Ccà le mmazzate ll'aie, comme le huoje.
E ssiente no greciello aisa, aisa,
E cchi all'ancora attenne, e cchi a li nzarte,
Chi zompa a maro, e agnuno fa quacch'arte.

Miso

LIBBRO

Mise agne ncosa a ll'ordene, va nterra Aulisse primmo, e mmena le baccine, La figlia de zi Prevete po sferra, Ch' avea fenuto de lavà mappine: E cquanno penza, ch' è stata e la guerra Miniezo a tanta forfante, e mmalantrine, E cca mo torna, si non sana, sarya, Le parea tenè Giove pe la varva. Aulisso la portaie nnanze a l'autaro, E ppo la consegnaie mmano a lo viecchio: Decenno sto giofiello aggelo a ccaro, Che le manna lo Rre, mmornuto a specchio,

E po sti belle vuoje a pparo, a pparo, Pe ffa non sagreficio, t'apparecchio, Fa, che da Apollo tuio siene azzettate. Ca le scippa da voccà a li sordate. Chesso se fa, pe cchella pestelenzia,

Che ne' ha mannato Apollo, e ne' arroina: Perzò, si pare a bosta Lleverenzia, De st' armiento facimmone tonnina, Fuorze avimmo nfavore la sentenzia, Si nc'aie tu puro parte a sta cammina. Preganne, zio, prega lo Patrone, Che non puozze provà maje lo bobbone.

Fatto sto compremiento, lo Messere -Se fece nnante, e s'abbracciaje la figlia; 1. Po auzatose no punto lo vrachiere, Vo', che pe se lavà, ll'acqua se piglia Ca sagreficie co le minano nere

Farese la rubrica lo sconsiglia, Massema chisto po tanto sollenne, Che se chiamma Catomma a chi lo ntenne.

LIBBRO 1. lo farina de farro, e ssale mmesca, Auza le braccia, e fa sta pregaria: Febbo mio caro, vide sta ventresca; Che sta stipata tutta p'ossoria, E a cchello mmale, ch' ha fatto mesesca De sti sciaddei, falle piglià la via, Te pregaje tanno, o mme sentiste nnario; E mmo te prego tutto lo ccontrario. pa pesta tu pe mme nce l'abbiaste, Pe ffare de sta chiereca vennetta, Quanno voleano fa troppo li maste, E Grammegnone jeva a la eascetta, Mo so' quagliate, e so' cchine de nchiaste, Tu, che ll'aie smerdejate, tu l'annetta; Fallo, te guarde chelle ccrejature, Si no, ll'aie da fa ghì a li spurgature. Nninche ffornuta fuie la razejone, Commenzaieno a ghiettà farina, e ssale; E fattose vent no cortellone . Pe cchianchejà li povere anemale, Fecero a bista tale strossejone, Che ppotea satorà trenta Spetale. Chi scorteca, chi squarta, e cchi pezzeja, E cchi spacca le llegna, e cchi carreja. Nne mese quantetà ncopp'a lo ffuoco Lo vecchiotto, e de-vino la sbruffaje. Li Galiote, ognuno fa lo cuoco: Vota lo spito, e non se ferma maje:

Tanta la maccarla, che non c'è lluoco Pe cchiù arrusto, e gran carna se tritaje; Ca n'ommo de jodizio apposta è mmiso A ppenzà pe li diente de Don Criso.

LIBBROLL Ouanno agne ncosa fo arresedejata, E che la chiorma se jettaje la mercia, Na tavola se vedde apparecchiata, Ca chi la vò laudà, mo si ca spercia, Tanto la compagnia s' era nfecciata, Che ppareva a bedè, che ffosse guercia, E ffatto sparecchià zoffritto , e arrusto Stette a ffa cunto sulo co lo mmusto. Stanno accossi stordute, ecco a l'ausanza Se nne venne na frotta de guagliune, E a cchi aveva sciacquato a ccrepa panza, Tornano a ddefrescà li cannarune, Po visto, ca le scorre pe la panza, Mesero a li mpagliate le ccorune, Comm' a ddi, chi dormea dint'a sta paglia Ha portato vettoria a sta vattaglia. Lo riesto de lo juorno non fuje auto, Che ssuono, e ccanto, scialatorio, e ffesta:

Che ssuono, e ccanto, scialatorio, e ffesta: Chi sona la chitarra, e chi lo frauto A groleia de lo Ddio, che mpesta, e spesta, Ma fatto notte, Aulisso, lo Masanto, Sentenno, ca Don Criso steva a ssesta, Pegliaie lecienzia, inche sentio, no quarto

Pegliaie lecienzia, inche sentio, no quarto Nnante, che se le dia, ch'è ommo, e quarto. Dove la varca stea legata nterra,

S'avea fatto acconcià no strappontino', Nninche se jetta, penza, ca s'atterra, Ch'avea ncuorpo na vateca de vino. Ma quanno Aurora da lo viecchio sferra, E ghietta rose da lo mantesino, Sceta la chiorma, e strilla, sarpa, sarpa, O ye troyo la forma de la scarpa?

Non

Non vedite, ch' Apollo s'è appracato, E che bravo nce scioscia da dereto. Llà bediste no Munno revotato, Nè nc'è nesciuno, che se stia cojeto? Nsomma tanta è la pressa, che s'ha dato; Ch' Aulisso manco jette a lo ssecreto, E a no fisco foro ancore levate, E arvolo maisto, e bele auzate. Pecchè la forza de lo viento è granne; Lo bastemiento jea comm'a ssajetta, Ll'onna lo shauza da tutte le banne, Comm'a palla de fazio la paletta. A Aulisso, che ppasseia pe cchille scanne, Lo sticchio le facea, comm'a trommetta, Steva nnigesto, e ppo l'apprenzejone Facea fà chella sarva a lo focone -Nfina correnno sempe a rrompecuollo Arrivaie, dove stevano li Griece, Che non sapenno le ggrazie d'Apollo; Teneano ancora le beste de pece; Scise a l'arena, llà ncopp' a lo mmuollo Lo vasciello tirare Aulisso fece, E ddie licienzia po a li Cammarata De poterese fa na stennecchiata. Torno ad Achille mo sbertecellato, Che ffaceva la scumma, comm' a berro; Penza a cchi ll'ha la pecora levato, E cca mo nce la mogne lo Ciaferro. E ssibbè Teta avesse procurato Fa tutte ll'ar p'ammolli sso fierro, Nce perze l'apparicchio, e no lo sposta. Ch'è cosa granne, quanno chisso ntosta:

LIBBRO L Da che se corze, non ghio cchiù nconsiglio, Nè le venne golio de toccà ll' arme. Stea mpertosato, comm'a no coniglio, Chillo, ch' avea scannato uommene a ssarme; E cquanno Attorro ascea co chillo stiglio? Che non facea valè chiastre, nè nciarme, Li Griece isso vedea muorte, e fferute: E ddecea ncuorpo, dalle a ssi cornute. Ma li dudece juorne erano scurze, Da quanno a lo gran taffio de li More Tutte li Ddei co Giove erano curze, Ca fanno grazie a nzo chi le fa nnore, E bista la vattaglia de li sturze, De che nn'appe assaie gusto lo Prejore; Se nne tornajeno, e ddice lo Poeto, Ca isso ieva nnante, e cchille arreto. E Tteta, che contava agne momento, Pe l'appretto, ch'avea de le parlare, Priesto se la filaie, comm' a lo viento; E de matina lo jette a ttrovare: Non so, si steva netta, comm' argiento, Abbasta dì, ch' ascea tanno da mare, E da li Ddei trovaie Giove da parte, Che fuorze volea ire a straccià carte. Arriva Teta, e se l'assetta mante, E po co la mancina a le déenocchia, E coll'auta a la varva lo Tronante

E coll'auta a la varva lo Tronante Afferra, e nce l'alliscia, e la spastocchia: Po ncignaje: io non so' quacche birbante, Comm'a carc'auto Ddio, clet e nfenocchia, Tu nce saje tutte, Patre, e allecordatte, Ca piacire pur lo te nn'aggio fatte;

Ma lassammole ghì, voglio iostizia; Fa, che lo figlio mio sia vennecato; Canusce chillo sacco de malizia? Grammegnone, dich' io, l' ha sbregognator Pocca no fatto sujo, co gran trestizia, Che l'attoccaie, nce ll' ha ccavolejato, Ed è trommaso chillo senza parte, Ntienne tu mo, ca si ppratteco a ll'arte. Pò stare chillo mo, vì, si te pare, Che n'aggia chi le faccia no servizio? Sai, si sulo no giovene po stare, Ca fa, che buoje, s' ha da spassà lo vizio Si sta dieta è ddura a ssopportare, A lo mmacaro tu dalle no sfizio, Fa, che ssi Griece vagano a mmalora; Che co lo figlio pisciano la Gnora. Si tu mme daie vettoria a li Trojane, De ssa canaglia nne farranno stracce E lo Rrè (ca nce vò comm'a lo ppane) Tanno se mettarrà le mmano nfacce, E bedarrà, chi è buono pe ggalane, E cchi è buono pe ffa li sanguinacce; E ffigliemo, che mmo fa chillo gualejo; Ll' hanno da ghi a ppligliare co lo paleje. Giove steva a ssentì, nè rresponneva, Comme jocasse a la passera muta. Teta cchiù le ddenocchia le stregneva E cquase stea, pe le fà na shattuta: E ttornanno a ppregà: che d'è, deceva. Che la parola aie subbeto perduta? Dimme de sì, o de no, che paur aje? Mannaggia che nce vinne re cquanno mafe.

Di, nc'è speranza? o vuoie, che mme la rada, E ssia io fra le Ddee la cchiù schefienzia? Ma mmiezo a sto pparlà, Giove se nfada, Ca se ll'era accorciata la pacienzia ; Cancaro, disse, tu vuoje fa, ch' io cada. Dint' a la vrasa? sajé che ppestelienzia De mogliere tengh' io? non saje Ciannone Tu? che le venga doglia de matrone. Chessa pe no bonnì lefreca n'anno, E ssempe lotaneia senza ragione, Quanno tutte li Ddei ntuorno mme stanno, Tene sempe stipata na canzone Sempe, ch' a li Trojane ajuto manno; No mme fa sentì chiù ssa razejone; Mo-vavattenne, e fa, comme dich' io, Che non te yega ccà la bene mio. Ma lassa fare a me : Chessa facenna Resta a ccarreco mio de la sopire, E azzocchè ccride, ch' accossì la ntenna, E cça de core te voglio servire, Vide sta capo mia, che mmo se mpenna, E mmo s' abbascia, chesto che bò dire? Sanno li Ddei, ca quanno zenna Giove, E dice Ammenne, no nc'è, chi se move.

Cossi ddecenno, fece n'appuzata, E la chiomera soja, che d'ampracana Addora, fece na sbentolejata, E a lo Cielo venne la quartana. E Treta, quanno fo lecenziata,

Zompaje a mmare, e se ne ghì a la tana; E bolennose Giove arreterare,

Tutti li Ddei lo jettero a scontare.

A la fina li Ddei, gente descreta;
Sanno lo calateo senza Pedante,
E mperzò dice bene lo Poeta,
Ca lloro se sosirno, e ghirno nnante
Ma la Majesta, che de chi la sceta,
Non ha besuogno, e sta sempe vegliante,
E cche s' era addonata de l'agguajeto,
Seduto appena Giove, armaje no chiajeto.
Neigna a scacateià la lenguacciuta:

Che d'è, Sio Giove, sto pparlà nterzzetto?
Se pò dì sta cesterna quanto è ffuta?
Se pò sapè, quanta posteome aie mpietto?
Tu fuje senza sapè, chi te secuta,
E a me faie rosecà da lo sospetto.
Quanta consiglie faje, tutte annascuso;
Non se spila na vota sso pertuso?

A Giove era sagliuto lo senapo,
Ma perrò se tenette, e parlaie vascio:
Siente, Ciannò, tu nce può dà de capo,
Può mmesurà, quanto nc' è da ccà a bbascio,
Ca chisso appartamiento no lo rapo,
Nè mme vedarraie auto, che fà ll'ascio:
Mme sì mmogliere, sì, lloco aje ragione:
Ma mm'aie frusciato troppo lo cauzone:

Chesto te dico, azzocchè t' accojiete, E cche da palo mperteca non saitte; Ste ccose a titute le ttengo secrete, E ttu le ssaparraje primmo de ll' aute; Ma quanno io voglio, che mauco le pprete Le ssacciano, non dico sti Masaute, No mme seccare, statte a la cucina, Ca te faccio provà la tremmentina.

.....

LIBBROL La gnanaruta accapezzaje lo lotano: Che ddice mo, che ddice, ommo schiattuso? Quant' ha, che non te spio, sibbè mm'arrotano, Si bivo, o muorto, e nc'aggio fatto ll' uso. Giacchè nè io, nè chiste, che no ascotano, Potimmo trasì dinto a sso caruso, Nè de spapurà niente a tte ppejace, Non sia mai cchiù pe ttene, e stammo pace. Ma io te saccio, e ccanosco a la cera, Ca staje pe mme trammà quarche scheressa. Ca ll'aggio vista, sì, chella varvera, Chella Sia Teta la Marenaressa, Che manze de spontà la primma spera De Sole, è stata ccà ; vide che pressa De L'alliscià! l'ha vista, che te veglia, E cquanno t'afferraie pe le ggaveglia. E cche t' ha ditto? sta sottacoperta.. Tu-mme sai, Giove, ch'io sò Mastodatta. Si tu ll'aie seggellata, io l'aggio aperta Ssa lettera, e già saccio, che se tratta: Vuò, che te dico mo, che se conzerta? Che sia nnorata chella bella schiatta, Sia miso mperechicco lo Sio Achille, E li Griece scannate a mmille a mmille Avea già Giove strevellato ll'uocchie, Già le venea lo mmale de la luna: O stipate ssa vocca pe li truocchie, Disse strillanno, o pigliate na funa: 3 Diavola ncarnata, che mm' aduocchie, Che mme vide le ccrespe a una a una; Tu sì ll' odio mio, tu sì lo vuommeco, Ch'in che te veo, mme faje votà lo stommeco.

37

A inme accossì ppejace, e ttu nn' abbotta, E ssi no la fornisce, te nne piente. Vì, ch'aggio da vedè, na pisciasotta, Che se la vo peglià co mmico a ddiente! Ma si mme vene, e mme te mecco sotta, Te sguarro, nzanetà de chi mme sente; Non serve, o Ddei, tenereme lo yraccio? Ca lassa a essa, e a buie peo ve faccio. Nninche bedde allommà la cemmenera, A Cciannone le venne lo descenzo; Ch'a lo ccancarejà de chillo Fera, Mme caco sotta io puro, si nee penzo. Tanto cchiù essa, che ttoccato ll'era Cchiù de na vota de pagà lo cienzo; Perzò juppeca, juppeca se jette A rrecettà a no pizzo, e sse sedette. Sta cosa a ll'aute Ddei le seppe a mmale; Pecchè sò gente de bone morzella, E cche borriano sempe carnevale, Ma cchiù de tutte la sentio Scianchella, Ch' asciuto poco fa da lo Spetale Saglio, comme Ddio sa, co la stanfella, Pe bedè Mamma, e ghiusto l'ha ttroyata, Che Il'ayea Giove caracciolejata . Ora. Vorcano mo, ch'era no bravo Lavoratore de martielle, e ancunia, E cch' ogn' opera soja valea no schiavo E ppe nn'avè le gente fanno a ppunia; Tanto affummato stea, che pparea vavo De la Mamma, che sta comm'a ccestunia; Chisto, dich'io, vedennola ngottata, La piglia a cconsolà co sta parlata.

pico da vero, ch' è gran frusciamiento
(Parlo pe buje, ca lloco iomo nce pascio)
Che, pe ddà co ffastidio, e co ttormiento,
Potrezzione a ssa gente de vascio,
Nfra vuie, comme se stesse a no Commento,
Ve nne decite, e nne facite a ffascio;
E ppe pparte de fare no sciacquitto,
Sulo se studeja a ffavori no guitto.
Gnamà, tu vide, ch' io non so' ffraschetto,

Fa, che ppe st'una vota te consurdo;
Penza, ca non s'è fatto cchiù sguazzetro,
Da che lo Gnore mio sta cossì turdo;
Feniscela te preo, falle l'occhietto,
Vallo alliscià, ca no lo ffaje a ssurdo;
Vuò, che caccia no truono da la fauda,
E spara, e ghiammo tutte a ccasa cauda?

Fatta st'arrenga, s'auza, e ddà de mano A no becchiero, che capea doje lampe, E a la Mamma lo proje lo Ciarlatano, Che sta scarfata ancora, e ghietta vampe, Co ddì: accossì che mme vedisse sano, Comme si Tata t'ha mmiezo a le zampe, Tu abbusche, e ttrova chi ajutà te pozza, Ch' io no mme fido, levate ssa vozza.

Sì, levatella, ca mmedè ssa facce
D'agresta, nçanna pur io sento acito:
Tu che nce può avanzà co le mmenacce,
Si chisso maje n'arriva a avè prodito?
Tu saje, ca chiavature, e ccatenacce
Le rrompe, comme fossero de vrito.
Una pò stà dint'a no torrejone,
Ca secura no sta da sso stallone.

E tty

LIBBRO I.

E ttu consuolo, Mamma, vaje cercanno? Non t'allecuorde, che mme fece a mmene? Te dive allecordà, sibbè ha carch' anno, Quann' io venette p'ajutare a ttene, Che ghive a rrolla, e appe lo malanno, Ca mme sbauzaje da ccà, pe nfi a l'arene De Lenno, pe no pede mm' afferraje, Ch'è chisto, che po zuoppo mme restajes E mm' abbiaie zuffete a bbascio, manco Si fosse stato de la Nonzejata; Penzate vuie, si mme facette janco, Ch' a ppiglià terra stette na jornata;

A cchell Isola po schiaffaie de scianco, Ch'a rrompere mm' avette na costata: Corze la gente, e già mm'ascea lo spireto, Si non pisciava, e non facea no pireto.

Se tenne assaje da ridere, e po scappa Ciannone, e se pigliaje l'arcebecchiero, Recchè assaie cchiù, che llo ttirà la zappa, L'arraggia fa venì seta addavero. Lo Zuoppo alliegro n'auto votto acchiappa, E bà attuorno, facenno lo Coppiero, Co ecierto razzentiello, ch' era jaccio, Che tutte s' alliccaieno lo mostaccio,

Ma de li Ddei lo riso a schiattariello Era, a bedè sto Cannamele orrenno, Ch' a cconca dà a sciacquà de lo rotiello: Le fa na lleverenzia non volenno. Nè a cchesto nce mancaie lo Cardetiello, Ch' a macenare a nfi a la sera stenno. Se die da fare Apollo, e agne Musa Co li stromiente, e ffecero la chiusa.

LIBBROLL

ha gia laruoco, e a runte le pesava

La mercia, che nuosciata, e bò strapunt

A ognuno na cella l' attoccava,

Che l'avea fatta lo Zuoppo sedunto

Ciove a lo lietto sujo no nce penzava

Ca non nc'è stato, non se sa lo cunto

Puro nce ghie: Ciannone le sta rente

Ma si ll'arde li pile, manco sente

Fine de lo Libbro primmo

## LIBBRO II.

A Giove, ch' è mpegnato de parola, E a Tteta volea fa chillo servizio, Lo cerviello le fa, comm' a na mola E lo suonno pe isso ha fatto sizio. Non sia chi faccia lo masto de scola. Ca lo Poeta mio ll' ave sso vizio; Che da lo ssì, a lo nnò te fa no sauto; Ca la penna è la soja, nè nce vo auto. Penza, comm' ha da fa, pe sfa sta zappa 🗸 🥸 De stompagnà li Griece, e nnauzà Achillo, E bota, e ttirituppe, e ttiritappa, Ca malizie nn' ha cchiù de Masto Grillo; Una une trova a ll'utemo, ch'è guappa, E cche nce mese própio lo seggillo, De mannare no suonno a Grammegnone, Ch' a li Griece sia peo de lo bobbone. Chiamma no suonno de li cchiù mpestate, Uno de chille co l'ascelle nere, E ddisse: va llà addove so' schiegate . De l'aserzeto Grieco le bannere; Dove vide de guardia li sordate, Sacce, ch' a cchella tenna sta Messere: E a Grammegnone dà sto buono annunzio, Ca Troja già ha pigliato lo stremunzio.

LIBBRO II. Chisto è lo tiempo de darele ncuollo; Mo, che li Ddei non fanno cchiù partite; Ca co ppregare ognuno ha fatto muollo Moglierema, e se ll'ave tutte aunite: Che se rompa la noce de lo cuollo, Che pporta a sferrejà nzì a li Romite. Se dia l'assauto, e la Cetà se vatta, E stia securo, ca l'assecoja è ffatta. Lo Suonno, dapò ntiso sto latino,

Fa na carrera, e ttrase a la barracca, E ttrovato, che ddorme a suonno chino; Le trase ncapo, senza che lo sciacca: E ppecchè sa, ca si vo fa cammino, Sulo Nestorro sta bestia cravacca. Pigliaie la ncornatura de Nestorro. E accossì te ncapezza a cchillo nchiorro

o spapuraje: io faccio na gran cosa,

No Capetanio de potè dormire; Comme pò ntravenì, che s' arreposa Uno, che tanto aggia che ffa, e cche ddire! Comme non pozza nsuonno avè na ntosa, E, comme a ppazzo, mpettola fuire! Tu pe nfl a ghiuorno, o Grammegnone, runfe,

Nato pe le bettorie, e li triunfe! Po l'additto de Giove allebbrecaje,

Che no l'allebbrech'io; ca non so' alluorgio, Ma, che non se scordasse, l'avisaje, Quanno parea, ch' ha padejato ll' uorgio, Lo chianta, e se nne và: chillo restaje, Comm'a chi va a la scola a Masto Giorgio. Crede, ca chillo juorno Troja piglia, E nne steva da rasso ciento miglia.

Isso non sa lo povero Dejavolo, Quanta magagne tene ncuorpo Giove, Ch' avea apparate a fa tirà no stravolo Trojane, e Griece, e bede belle prove. Cossì nce sole a nnuje chiantà no cavolo De fa buon tiempo, e unitto nfatto chioves Pare a lo Rrè, ch'ancora la vessecchia De chillo suonno le ntrona l'arecchia. I ssosuto, le parze spediente De metterese a pprimmo la cammisa, Ch'è netta de colata, ca ncorrente Stea co la lavannara, e ffuje na crisa: Pecchè a la guerra nullo tene mente A li peducchie, e se nne fa na risa; Appriesso se nfilaie no soprattone, Che serve pe mmantiello, e pe ghieppones Co li stivale nfina a ppede, e ggamma Contr'a ll' ummeto diè provedemiento: Po chella, che de carne ha tanta famma, Spatazza co la guardeja d'argiento A llato, e cchillo, che nesciuno sbramma, Che le lassaje lo patre ntestamiento, Lo scettro, voglio dì, se mette mmano, E s'abbia, pe gghl nnauto, chiano chiano. L'Aurora a Giove avea già ll'uocchie apierto, E a li Ddei facea luce, e a mmiezo Munno. Lo Rrè, che se vò mette a lo ccopierto Non fa parè ca isso taglia a ttunno: Vò, che nchesto se vaga de conzierto, E dde sta votte se nne vea lo funno. Mannaje pe lo Portiero no despaccio, Che benga a pparlamiento ogne Mustaccio. Sub-

LIBBRO II. Subbeto, nch' è zetata, s'appresenta Forza de Coronnielle, e Satrapune; E mmesero, azzò nullo se resenta, A na tavola tonna li Barune : Comme ncoppa a no tappo de samenta Concilio vanno a ffa li scarrafune Cossì rente a la nave de Nestorro Stette ognuno chiantato, comm'a ppuorro Llà Grammegnone voze sa consiglio, Parte pe chillo agurio de lo suonno. E pparte ca pareano patre, e ffiglio Sti duie, tant' è lo bene, che se vonno: No nce può jettà n'aceno de miglio, Tant' è la gente, che capè non ponno: Grammegnone saglie ncopp'a na votte, E le contaie lo suonno de la notte. Na lecenzia vogl'io da chi mm' ascota, Che lo ppozza accoppà, nè ll'aggia a mmale. Pocca chesta sarria la terza vota: E cchi vo esse troppo pontoale, E ssempe vo cantà ncopp' a na nota, A tiempo nuosto passa p'anemale: Tanno piacea scarfata la menesta, Si lo ffaje mo, t'attonnano la vesta. Ditto lo Rrè chello, che s'ha nsonnato, Subeto venne a la concrusejone, Disse: Mme pararria, che dapò armato L' aserzeto, io le dia tentazejone; E ddica; ognuno stenga apparecchiato, Pe gghì a la casa a ffa colazejone, Ca veo mal'ario, e mme trovo pentuto Pe ppelejare, essere ccà benuto.

Ma vuje mostate tutto lo ccontrario, Danno a bedè, ca vuje mme nce tenite : Nestorro, che ppigliaje lo lazzo nnario, Ncigna a ccolà lo mmele, che ssapite, E ddice : Sì Prejore , Sì Becario , Si Pecuozzo, decitence che ssite? Ca se sì Rrè, se faciarrà no cunto, E sse sì Mmoschettiero è n'auto assunto: Si a nnuje lo suonno nce l'avesse ditto No Sordaticchio, o sia n' Affecejale, Le potevamo di: figlio si ffritto, Procurate na chiazza a lo Spetale; Ma ccà si no Notaro fa no scritto, Se crede, e bò mentì vocca rejale? Mo è lo primmo, cha ssento sti taluorne, E sto a lo Munno da paricchie juorne. No nne sia cchiù: priesto figliule armammoce, E ghiate arrutto a mmestere la Chiazza. Coesì disse Nestorro: e ttutte armammoce, Ll'uno a ll'auto decea, comm'a cajazza. E ttutte ll'aute Rri strillanno, armammoce. Deano la sciulia a cchella gente pazza, Che s'ammola le mmano, e ggià le pare, · Che s'aggia na coccagna a ssacchejare. Aie visto maie, quanu esceno le llape Da lo cupo, pe ghire a la pastura? Fanno tale zù zù, che chi non sape Lo nnaturale, se mette a ppaura, Comm' avessero chello de le ccrape, Zompano ccà, e llà pe la verdura; Ment'esce ll'una , ll'auta non aspetta ; E po volano nsiemmo, a cchietta a cchietta; Cossi

LIBBRO II. Cossì chille, chi zompa da la nave, Chi comm' a fruvolo esce da la tenna. Ca perza de lo gniegno hanno la chiave, E ccredono ghì a ffa quacche mmarenna. La Famma se mettlo ncopp' a no trave E ppredeca la forca, che le mpenna: Giove le fece st'auto trajeniello, Pe le ffa ghì de genio a lo maciello. Tale carreca fuje, tanta la folla De la gente, che spasa è pe l'arena, Che la terra porzì s'e fatta molla, E ppe ssopierchio piso sente pena. Nove Portiere jeano sempe a rrolla, Che se ll'appe a ccrepà mpietto na vena Strellanno: vì ca lo Rrè ve refosta. Scompitela, mannà la vita vosta. Nsomma fornette ( e non se fece poco ) Chillo greciello, e ognuno se sedette; E Grammegnone stutato sso fuoco Se sose, e mmano no scettro se mette; Che da chi veñe, e come a ttiempo, e lluoco Sta redetà pe ttanta mano jette, Omero, che nn'è stato ll'Attuario, Vò, che pur'io nne faccia lo mmentario. Chisso lo fece già lo Ddio Vorcano, E a Giove Tata sujo l'appresentaie, ... Che a cchillo, che le fa lo roffejano, Zoè a Mmercurio po lo regalaje, Ch' a Pelopo lo dette, e po da mano De Pelopo, d'Atreo mmano passaje; Atreo lo diè a Ttiesto; e Grammegnone Da chisso ll'appe, e mmo nn'è lo patrone.

47

A sto scettro appojato a parlà ncigna; Griece; ammiciune mieje; razza d'Aruoje, Gente no nc'è, che pozza fa la scigna. Meglio a Mmarte, de vuje; piglia chi vuoje. Giove de forma mme ratta la tigna; Che sto pe nue vottà li muorte suoje, Mme mpromette vettoria, e mme l'azzenna, E mmo mme lassa, e ddice, che mme mpeuna. Chi o Troja pigliarria mme dà a rrentennere,

E cca tornava carreco d'argiamma;
Vessiche pe llenterne mme sta a bennere
Lo cano verde, e ss'è scopierto a rramma;
Che inchè bao, pe bolè lo passo stennere,
Mme mette l'ancarella co la gamma;
Vole, che mme nne torna sbregognato,
Dapò avè tanto puopolo atterrato.

Ch' accossì le ppeiace: ora vi quante Nn' ha sfonnolate arreto fortellezze! È cquanta nn'ave a sfonnolà cchiù nnante, Ma non songo pe nnuje ste ccontentezze, Quanno non vo', tu sarpa li ferrante, Si no nce perdarraje agniento, e ppezze, Ch' a la forza de Giove, a la mmalora, No nc' è chi arriva, è fore de li fora.

Sacciateme a ddi vuje: che betoperio
Sarrà pe nnuje, mente lo Munno è Munno!
Senti, che da nove anne sto mesterio
Doloruso cantammo, e ghiammo a ffunno!
Che sia fatto de nuje no cemmeterio,
E ssi cchiù stamo, cchiù ghiamo a zzeffuno!
Ma chello che a le ccorna cchiù me vatte
E', ch' ayimmo da fa co cquatto gatte.
Che-

## LIBBRO H.

Chesto perrò ntennitelo a ddovere; Se ntenne de la gente, ch' è ppaisant ... Ca nce stanno dapò cierte frustiere, Ca, bene mio, nce cardano la lana. Che nne voleano fa de sti penziere Venì, pe mme fa fa la quarantana? Ca', si n'era pe cchisse, nquatto botte Sse mmura le ffragnea, comm' a rrecotte. Ha già fatto li vierme ogne basciello, La sarzejamma è tutta nfracetata, E non we manca d'uosso no cappiello (Ca ve lo lleggo nfronta) a la tornata De li picciotte chi è cchiù strappatiello, Mo sta mmocca a la porta, e aspetta tata. Nsomma scialano mtte, e ffanno lecia ;-Nuje sulo nce schiattammo de meseria Ma si volite fa comme dich' io Ca si ntennite i non facite arrore; Sarpammo craie co lo nomme de Ddio; Ca co la scinta no nce pò valore. Scompette: e nche se sente, io mo mm'abbio, Se moppe nfra le squatre no remmore Justo comme fa il'onna, quanno mperra, Ca nc'è gran viento fore, e ffragne nternas si mena favugno a mmeza stata Pe na campagna maddo la spica è seccas Che ssiente no besbiglio ogne sciosciata Ca ll'una pe basà ll'auta s'azzecca: Le parze buono a cchille cammarata, Ch' ognuno se nne jesse a ttrova Cecca E ccorrono a le nnave, comin'a ffruyole Ca la porva sagliette na a le nauvole ?

LIBBROIL E se danno da fare tutte attuorno: Chi a le ffalanghe, e chi a le ffune attenne. Ca se credeano già da chillo juorno De n'avè da stà chiù sott' a le ttenne. Mo sì, ca no nce vo' mazza, nè scuorno. Ognuno fa pe dduje, pecchè la ntenne : E a cchella furia quase fo ghiettata La frott' a mmaro, e ffatta la frittata. Ma Ciannone, che stace a la veletta. S' auza nche bede chillo parapiglia; E ddice a Ppalla: o razza benedetta De Giove mio, che pe la capo figlia; Non vide, ca l' armata se\*l' annetta Co la mmala settenzia, che la piglia? Tu, cara mia, nne può caccià le mmacchie Ca io nce perdo ll' arma co ssi racchie, Vì che bravo niozio! mo a mez asta Te lassano agne ncosa, e ffanno lenza: E cchella; pe cchi tanto se contrasta, · De levà da peccato, non se penza; De tant' Aruoje, che ddire non s'abbasta Quanta se nn' ha pigliate la scajenza, Non se nn'ave nè ccunto, nè rragione, Manco si state fossero a ppatrone. Tutta la grolia mo, tutta la lauda Resta a sti marejuole de Trojane! Ma si tu faje mò, che la cosa è ccauda ; Quacch' opera, l'Aserzeto rommane, To creo, che com'a nime, cossì a tte scauda, Lo bedè gallejà sti scauzacane:. Vide, arremmedeja tu, tu, ch' aje parole, Non che li Griece, de fremmà lo Sole. Capasso

LIBBRO II. Le zennaie co cchille uocchie de cevetta; E cco no fruscio a bbascio ghio Menerva,

E benuta a le ttenne, a primma stretta Jette a ttrovare Aulisso, lo malerva: Che lo vasciello a mmaro isso non gietta, Sibbè ca co lo Rrè va de conserva;

Ma ntra chillo revuoto steva ammisso. E ghiettava ognentanto no jommisso. Se le fa nnante, e ppontoalemente,

Comm'a no pappagallo de Ciannone ( Nè la grann'arte soia nce mese niente) Le repetette chella lezzejone,

E, pe sta copeja scegliere valente, Parlatrice non fuie fore stascione,

Ca maje pe llegge antica se potette A pparole de Ddea jognere n' ette.

Aulisse nninche Il' ordene sentie

De la Ddea soia, se lassa comm'a ppazzo, Nè nsò, si lo cappotto le cadie, Ca lo jettaje, e sse romple lo lazzo; Ma no trommetta nce l'arrecoglie, Che ddereto le jea, com' a rragazzo;

Mmente ncorpetto jea lo lazzarone, Correnno, sconta apprimmo Grammegnone

E becino accostatose, restaje, Ca ncè voze no piezzo a ppiglià sciato. Nè nsò, pecchè da mano le scappaje ... Lo scettro da Vorcano lavorato; P'accordare ssi termene, so' guaje, Pe mme, no ll'aggio ancora padejato, Fuorze lo Rrè, sentenno troppo caudo,

Se lo vedde levare de stette saudo.

Co lo Rre ammarcia Aulisso nconfedenzia, Che ppare Commessario, e lo Rrè d'arme, Ma lo fforte de chisso è na loquenzia, Che le pparole soie pareno nciarme, Si sconta carche Rre, carch' Accellenzia, Le dice, Cammarà, tu pecchè sparme? Tu, ch'iere lo cchiù tuosto ntra de nuje Vuò fa a bede mo, ca te cache, e ffuje? Penz' a li guaie, tu vide mo sto Rrè Che bello sta, comm'a no babbuino; » Si va mmota mperrò, non puoie sapè, Comme jarrà lo ggrano a lo mulino: Chisto, tu non lo ssaie, cridelo a mme Tene le mmano justo comm'ancino, Che,nche t'agguata, e nche te ncrocca a ffuno. Non penza cchiù a le ccose de sto Munno. A ddì la veretà, nuje non sapimmo Chisto co cchella predeca, ch' ha ditto: Nullo no nne sa niente, e io lo primmo, Pecchè nesciuno se volea sta zitto. E tu mo quanto vaje, e mmiette rimmo, Comme carcuno nce l'avesse scritto, Si tu ll'aie ntiso po, chesto fuorz' eje, C' aie le rrecchie cchiù llonghe de le mmeje. Da ccà s' ha da neignà, chisto è lo masto; Sentimmo chisto co cciento dejavole; Non facimmo fenucchie, p' antipasto. E stipammo pe ll'utemo le ffravole: Ca ssa Cetà, che pporta tanto fasto, Nn'ha da contà pe li bejate pavole, E la Cajenata soja, chi se la tene, Mazze ha d'ayè cchiù, che non so'll'arene.

LIBBRO II. Ma si Aulisse pe sciorta t'allummava Qua birbo, che ffacea de lo nfernuso-Co cchillo scettro te ll'allecordava , E le sonava buono lo caruso; E ppo de bona forma lo scornava: Che pretienne de fa tu peducchiuso? Non vide ca sì l'occo? e Grammegnone. Chesso fa, pe ve dà tentazejone. Trasa nconsiglio Uscla, che si te squatre Dint'a la Compagnia, manco faie nummero; Non te vreguogne fare, a cchi nc' è patre Lo contrapunto, piezzo de cucummero? Che, sibbè sì la scumma de li latre, Pe bevere non aje manco no mummero; E nce vuò sta tu puro a ffa lo Giorgio. Non saccio chi mme tene, e non te sgorgio. Uno è lo Rrè: lo primmo, che se move, Le seco da le rradeche no cuorno; E le mpar'io, si no lo ssa, ca dove Cantano troppo galle, maje fa juorno: Cossi Aulisso aspettanno nfi, che schiove, A chi fa n'ammenaccia, e a chi no scuorno, E appila, comme pò, ca st'arravuoglio. Lo facea ire liqueto, comm' uoglio. Visto, ca cchiù la mano, che lo sinno Nchiste case sa fa profitto granne, Chiamma lo portinaro, e dda no ntinno, Le dice, e ttorna a mmettere li scanne: Ca ssi fragaglie venaranno a zinno; Quanno sedute vedono li granne; E de fatto, nsenti sonare a ppredeca Vanno, che ll'uno a ll'auto no l'appederza.

LIBBRO II. Cossì da ccà, da-llà correva nfrotta Sta gente, ch'a mollà non fo maie moscia, Quanno a Mmasto Mmarino cchiù l'abbotta Lo sciato da scerocco la paposcia, Che lo peloto crede fa la botta, E ssuda friddo, a nzì, che ll'onna ammoscia: Tanto remmore a mmaro non se seute, Quanto fa lo revuoto de sta gente. Se sede addonca ogn' uno, e ppiglia puosto; Sarvatone lo bestia de Torzito, Che quanto è cchiacchiarone, è ccapo tuosto, E non cedo a lo Rrè; manco no dito. Ma cchiù scancarejato, e cchiù scompuosto Volè trovare è cchiajeto fenito, Ca sì tutte le smorfie de Gallotto Piglie, e una une faie, puro sì ccuotto. Chisto ha na capo, comm'a no cetrulo, Ha n' uocchio guercio, e n' auto poco vede: Ha no scartiello mpietto , e n' auto noule Miezo scioffato, e znoppo de no pede: Ha ppoco varva, e quacche cierro sulo Che si arriva a ccade, no llassa arede, \*E ssi da fore pare cuccupinto,

Le corresponne assaje chello de dinto. Pare, che ssia de chella schiatta areteca. ... Che quarch'Angrese se nne chiama quacearo: Tanto co li Rri parla a la besbeteca, Ch' ogne pparola nee vorria no nnaccaro; E, ppe se fa a ssentì, ha ttale arteteca, Che la lengua fa sempe, tomm'a ttaccaro: Co li Griece perrò non c'è ppericolo De nce sa bene, e ppassa pe rredicolo:

LIBBRO IL

Nfra tutte ll'aute ha pe nnemmice a mmorte Achille, e Aulisso, e no le ppò sentire: Ma contr'a Grammegnone se fa forte, E mmille ngiurie le commenz' a ddire, De che te cuoce tu? qua so li tuorte? Vì che te manca, ca se vo' comprire? Non basta, ca na prubbeca non s'ascia, Ca quanta ramma nc'è, l'aie posta ncascia. De le ghiommente po, vì che te pare, Si nesciuna nce nn' è de bona razza. Ch'uno de nuie la pozza crayaccare, Ca le faie provà subbeto la mazza: Chesto è lo pprimmo, che te daie da fare, Nninche, pe sciorta, pigliammo na chiazza, De nuje ogn' uno, comm' a no chiafeo. Ve lassa fare, e tu sciglie lo ppeo. Si esce verborazia no Trojano; E bene ccà pe rrecattà no figlio, Tu gioja stienne subbeto la mano, E cca po dice : ah secco, si non piglio; Senza consederà, facce de cano, Ca io sarraggio curzo quacche miglio Appriesso a cchillo, e si ll'aggio pigliato; Ddio sa, si nnanze buono mm' ha cascato. Io ve lo ddico, jammoncenne, o Griece, Griece aggio ditto? aggio shagliato: o Greche, Ca cierto Ddio pe ffemmene ve fece E si nc'è cosa peo de sse ccefeche. Vedimmo, s'isso nn' esce da ssa pece, Co ghì arrocchianno, e ghì facenno mpeche, O si l'ajuto vuosto è nnecessario, Che s' aggia da rrattà lo tafanario . 3

Gram

Grammegnone cred'essere de chille, Ch' hauno volato ncoppa a ll'aute Aruoje, Pecchè levaie la pecora ad Achille, Ch' agghiustate s'avea li fatte suoje. Ma si comme l'arrissa fuie de strille, Era-de mano, avea nchiuse li vuoje; Sacce Sio Rrè, c' Achille è ffatto santo Si nò a chest'ora t'avarriamo chianto. Aulisso le spezzaje parola mmocca, E ddisse: Tu, che sì la fonnariglia De quanta, pe commattere sta rocca, So benute lontano ciento miglia, Non vuò portà respetto a cchi l'attocca, O vuò, che co na perteca te piglia, Che pparle tu, coglione, de tornare, L' Astroloco tu puro no aie da fare? Che ssaie tu mo, si l'agurie so' buone Pe lo retuorno, rechiammo de buffe? E ssi lo Rrè da l'aute ha avute duone; Da te n' ha avuto maie, si no rrebbuffe: Vide ca sì ssopierchio, e non t'adduone, Ca nc'aie zucato a fa sempe barruffe; Ma non sia Aulisso, e ppozza morì a maro, Si propio de crejanza non te mparo. Vi, che te dico, e quann'è ditto è ffatto. Cossì che Ddio mme guarde chillo figlio; Ca n' auta vota, che faie sso sbaratto, Io pe ssa capo d'aseno te piglio, E te lev' io sto vestetiello sfatto, Nfi a la cammisa mostarraie lo sbriglio: E mmostarraie li Casale de Nola, E pprovarraie lo baccalà de sola.

16 LIBBRO II.

E cco sta zeremoneia t'accompagno Pe nfi, che sì arrivato a la galera, Lià truove gente po, che co no vagno De gran verti te leva ssa chiomera; Quanno chesso se fa senza sparagno, Aggio visto sanà tutte ssi fera; Vi, che buò fa, ca si mo staje accommeto, Pe te dà gusto, io faccio mo lo commeto, E nchesto le calaie quatto ventose Co chillo scettro, che ttenea a mmanese; Torzito, che bennea torza spinose, Nne portaie molegnane a lo pajese, Ca ntorzaieno la spalle a le ccagliose, Sicche lo nigro a chiagnere se mese, E sse jette a ssedè shattuto assaje, E ffece vuto de non parlà maje. Mmente chillo le llagreme s' astoja, Lo Puopolo se crepa de la risa, Ll' uno a ll'auto decea, vide che ffoja; Che se chiajetarria nfi a la cammisa; Ma beneditto Aulisso, che lo boja S' ha contentato ffare a ccontr'assisa, Fuorze sto scontrafatto cchiù non parla E mpara co li Rrì, comme se parla. Se sose Aulisso, e cchi rente fe steva Menerva voze fa bello lo juoco, Se fegnette Portiero, e sse senteva Ogné tanto strillà silenzio lloco. Ca lo bervesejà, che se faceva, Non faceva sentì, nè assaie, nè ppoco; Mperzò, pe ffa polito lo servizio, La Ddea se recalaje a sfa st'assizio.

4.2

Dapo, ch' attuorno lleverenzia fece, "Cossì a pperolejà commenz' Aulisso: Grammegnone, io già beo, ca di ssi Griece Nullo t'attenne chello, ch' ha mprommisso, E ttu te può fa nigro comm' a ppece,... Ca mo nesciuno dice, ch'è stato isso, Che ghiuraie tanno, o vencere, o crepare, Ca te cogliona, e sse la vò filare. So' fatte justo, comm'a ppeccerille, Che non ponno stà cchiù, vonn'ire a mama Ne fa tanto sciabbacco, e ttanta strille, Si perde lo marito na Maddamma; Quanto scontentamiento sti verrille Mostano pe golio d' auzà la gamma; E ddl fremmate, è ddl bonni a no muorto: Ma nguanto a Ddio, manc'haño tanto tuorto. Pecchè si uno sta no mese fore · Lontano da li figlie, e la mogliere, Puro veni se sente l'antecore, Senza lo scarfalietto tanta sere; Spisso pe mmare pò cagnà colore; Comme votano spisso le bannere, E ccà già so' nov' anne, e non è fabbola, Ch'ogn'uno mancia, e ddorme co la sciabbola. Ma si buono penzammo, chesto stesso . . . D'essere stato tanto a ffà st' assedio. Nc'avarria (tanto cchiù, ca n'è socciesso) Da fa vent l'arraggia, e nò lo tedio; Ammice, quanno è llesto lo prociesso, La causa s' ha da ffà , non c'è rremmedio. No annevinaie Carcante la ventura Vedimmo, si è lo vero, o si è nipostura.

LIBBROIL lo mm'allecordo, si v'allecordate Tutte vuje aute, che non site muorte Quanno le nnave furono agghiontate, Pe benì a Ttroja a ddà la mala sciorte. Vedde no mostro, che, sibbè de state; Mme die no tremmoliccio accossì fforte, Nè io so'ommo de ve dà la cucca ) Che mme fece arriccià nfi a la perucca. Sott'a n' argolo gruosso, e spotestato, Pe ffa li sagreficie stea l'autare, E na fontana le scorrea da lato, Che ll'acque avea, comme christallo, chiare, Cchiù de no centenaro messejato De vuoie s'era a li Ddei, pe le shrammares · Quanto, ch'esce da sotta a la pradella (O mamma mia, ccà sta la semmentella) No serpe: e ddisse chi se nne rentenne Ca Giove schitto lo potea mannare, E ccomm' avesse isso puro le ppenne, Se vedde ncopp' a ll' arvolo zompare. A ffa lo nido lla pe sciorta venne Na passera, e ccredea secura stare, Fur'otto ( ca nce fuie chi le ccontaje ) Le ppassere, che chillo nu' asciuttaje .

Ora chillo spettacolo vedenno

La scura mamma a strepetà se mese,

Ma pe nno le fa scuorno, chill' orrenno
Pigliaie puro la mamma, e nne la scese,
Po lo serpe mpretaie; Giove facenno

Co cchesto lo mmeracolo mpalese:

V'allecordate mo, comme restajemo,

Gape no quarto d' ora mon sciatajemo.

Car-

Carreca sagreficie, si potimmo
Sapè, sto mostro addove jeva a battere:
Nce fece revenì Carcante a primmo,
Ca disse cose duce, comm'a llattere;
E buono signo chisto, ammice, e stimmo,
Ch'allegramente se vaga a commattere;
Pocca prommette Giove a sto stannardo
Vettoria, ma sarrà no poco tardo.

E ppecchè buie site de pasta grossa,

Mo ve dich' io la cosa comme passa; Quanta nn' ha sciso chillo ncarn', e nn' ossa Chiù de nove lo nummero nò scassa; Otto a pprimmo nne jettero a la fossa; E cco la mamma justo nove lassa; Vuje mme ntennite, ca nou parlo arabbeco; E mme creo de sape no poco d'abbeco.

Cossì de Troja pe schiantà le mmura,
Vuie starrite nov'anne a ffa la cola,
E pprovarrite cchiù de na sciagura,
Ma ll'anno appriesso esciarrite de scola.
Quanto disse Carcante ecco nfegura,
Ca s'è ttrovata vera ogne parola:
P'una via pò fallì; d'auta non dubbeto.
Si (arrasso sia) morissevo de subbeto.

Ora li Griece nsentì sta favella,
Se recrejateno, e ffecero l'aggrisso.
Tutte approbanno lo penziero, e chella
Mmeracolosa predeca d'Aulisso:
E Grammegnone, che già stea ncappella,
Fa corazzone, e ddace lauda a cchisso.
Che cco di quatto zorbie a cchilli ruonte,
Mo non penzano cchiù d'auzà li puonte.

LIBBROIL

60 Li strille nsomma fuieno tanta , e ttanta, Che se sentirno a li sette celeste : Parze perrò a Nnestorro, che s'avanta, Che la copeta soia faccia le ffeste, N'affrunto, che la groleja se canta Pe cchill auto, e ppe isso itemiseste, Cossì penzaie, pe nno rrestà d'apistola, Fa pur'isso a lo Puopolo na fistola. Accommenzaje addonca: in che pparlare Ve sento, o Griece, mme vene la stizza; Pecchè a ssentire a buie, senti mme pare Propio li peccerille de la zizza, Che non sanno fa auto, che zzucare, Non che de guerra sacciano na sghizza; A mmuodo vuosto, p' obbrecà la gente, No nce servono manco li strumiente. No nce so' patte, no nce so' pparole, De dà la mano, nè fa juramiento, Pecchè so' sciute mo le nnove scole, Che ttutta è rrobba jettata a lo viento; Pò fa capace cchiù no cacciamole Uno de vuie, che cchi è de ntennemiento, Che, quanno l'ha portato anzì a la sepa, Co ddoie sillabe nn'esce, e ddice, crepa Vi da quant' ha, che comm' a lo funaro, Pe pparte de ghi nnante, jammo arreto. Pe ttanta penejune; io parlo chiaro, Sso contrastà no juorno vene nfieto. Tu, Grammegnone, pigliance reparo, Fa lo ddovere, e ttienele dereto; Che ffilo ponno farence uno, o duje, Ca fanno monopoleie contr' a nnuje?

Sta turosto, miette cuozzo, e ffalle sbattere Ssi ruonte, che non sanno si so' bive; Senza sapere addove vanno a sbattere. Vonno sfilà, va curre, ca mo arrive: Nc'è Giove e no nce vò tanto scommattere. Lo buono, e mmale juorno isso nce scrive; Isso appuzaie, quanno se fece vela, E la mano ll'ardea, comm' a ccannella: S'ha da vedere, o nò che bò sto signo? "S' hanno da fa d' Alena le bennette? Ca si se trova ncopp' a lo suppigno Na gatta, ha da passà per le bacchette, Ca, quanno Troja sarrà posta a ssigno, A li Trojane assisa non se mette, A scampolo jarranno, e ppe no cuorno Se nn' hanno da ncornà mille lo juorno. Ma si qua ccuozzo affatto vò partire, Se rompa la catena de lo cuollo, Ca Nettuno, chi sa, per lo servire Si ll'ha stipato no lietto a lo mmuollo? Tu Grammegnone, si mme vuò sentire; Ssa gente no nne fa tutto no ruollo; Ma vatte scompartenno li squatrune, E no mbroglià jenimme, e nuazejune. Cossi bide l'ardito, e lo vegliacco,

Sì a li sordate, e ssì a li Commannante, Ca resta, o faño buono o ch'haño schiacco, Lannore, e la vregogna a ttutte quante; Cossì a encia non sulo a ddà lo sacco. Ma a ppellejare ogn' uno vò ghi nnante, Cossì nce sacredimmo, si li Deje Nce vanno a orza, o songo sti chiafeje ... LIBBROH

62 Vuò, che te dico, respose lo Rrè, Ca tu Nestorro sì gran Consegliere? Si nn' avesse dec' aute, comm' a tte, Pe ccraie t'addommarria ssi Cavaliere : È Ttroja già starria sotta de me, Si non tenesse attuorno tanta fere; Ma che nce voglio fà? Ddio mme castica,

C'a mme dà scorza, e a ll'aute la mollica. Vide, ca no nc'è n' ora de coieto: Sempe baie, sempe arrisse, e ssempe strille, E, cconforme tu saie; sti juorne arreto Nzorfaje, e nnegra ll'appe a ffa co Achille; Si na vota a bon' ora, in che mme sceto, Sentesse dì, non se fa cehiù a ccapille,

Cride, ca senza cchiù campà de furto, Co ssi Trojane attaccarriamo a ccurto.

Orsù coglitevella, ogn' uno pranza,

Ca se vò dà battaglia a li nnemmice, E ppo s'affila la ponta a la lanza; E bega, l'armatura se le dice.

Lo scuto po, ch' ha da guardà la panza, Voglio, che lustro sia, comm' a n'alice, E abbotta lo cavallo pe nfi a ll' nocchie, E mmetta nzogna fraceta a li cuocchie. Primmo de s'azzardare, ogn' uno penza

Comme ll' ha da sudà lo sedeturo, Ca de sso juorno non se nue despenza N'ora, nh a ttanto, che se faccia scuro; La notte a ll'uocchie nce mette na lenza, Ca non vide l'aciervo, e l'ammaturo,

E maie m'hanopiaciuto a me sti mbruoglie D'avè da dare, addove cuoglie, cuoglie.

Avertite perrò, ca si quaccuno, Che se vò sparagnà lo pelleccione, Fa nfenta ghì a ccacà dereto a uno De ssì vascielle, e sta a ffa lo coglione, La noce de lo cuollo te l'affuno, E tte lo nzoro co no spalatrone: E sparagna li prievete, e l'assecoja, Ca li cuorve le cantano la recoja : Tutte li Griece, auzato lo cannicchio, Fecero n'auta vota, comm'a H' onna; Quann' a no scuoglio vatte lo verticchio, Pecchè da ccà ; e da llà lo viento aonna; Tale remmore fuie : ma lo taficchio Se reteraie la capellera jonna, Tanto se l'aggrinzaie, te lo ddich' io; Ch'ogn' uno fece vuto a quacche Ddio. Ma, pecchè ncuorpo avea lo terramoto, Jette a la tenna pe piglià no muorzo, Grammegnone purzì, ch' era devoto, Pe sfa piglià no voje chiammaje lo corzo; Giove, che bede, ca se va a rrevuoto, Lo compatesce, si non fa cchiù sfuorzo, Anze se lo spartettero da frate, Lo fummo a isso, e a cchillo le ccostate, Ma comme, ca lo Rrè senza li Granne Non se jetta la spesa, o nguerra, o mpace, Fa pe sseje aute mettere li scanne, Nestorro, Ddommeneo, e li duje Jace E Aulisso, che da cuollo li malanne Le levaje, e Diomede ire nce face : Ma Menelao no nce trovaje posata, Pecchè s'appresentaie senza chiammata.

LIBBROM

Arrivata sta gente a la sordina Se mese tutta attuorno a cchillo voje, E accommenzaieno a semmenà farina E ssale, c ffa tutte chell aute ghioje: Ma, pe caccià na vocella argentina, Lo Rrè, primmo rascaie na vota, o doje, E ppo a pperolejà Giove se mette, Ch'avea da fare, e mmanco lo sentette. Ascota Giove e spilate le rrecchie, Ca staie de casa a li celi celoro, Vide, ca ccà nce simmo fatte viecchie, Fa, che pe oie fornesca sto lavoro, E pprimmo, ch' a lo Sole l'apparecchie L'alluoggio e la taverna de lo Moro, Famm' arrivà, pe equanto te so cuoco, Ch' a la casa de Priamo io metta fuoco. Ca te faccio vedè, si uscia s'affaccia, De tutta ssa Cetà na llommenaria: Fa, che d'Attorro, comm'a ccarta straccia, Li giacche a ppiezze vagano pe ll'aria, E fra isso, e li suoie chella se faccia Refferenzia, che no'è fra Zella, e Ccaria, Ch' aie da vede, pe carestia de fieno, Ssi cincce dare a muorzo a lo tterreno. Patto st'assordio accommenzaie la chianca, Lo voie fu acciso, e scortecato mmuolo; Ca sibbè so' Ssignure, no le manca --Ll'arte, nè se farria meglio a lo muolo; E ddapò, pecchè avevano l'allanea, Fecero de lo ggrasso no lenzuolo, E llà ddinto le coosce arravogliaro, Ca chill anno lo llardo jette caro

## LIBBROIL

Pe fa l'arrusto, tutta rrobba secca S' arze, e sse pò contà frà li gran case, Ca dove guerra nc'è, tanto s'assecca, Restano le ccampagne tanto rase, C' uno non trova pe se fa na stecca, Si la scarpa va stretta, e no le trase, Ma Grammegnone se provede a butto, Ca 'ncopp' a la cucina nce sta tutto. Fatto l'arrusto a ttavola se mette, Ma fu la mercia lo primmo piatto, Po dettero de mano a li feliette, E la creianza tanno appe lo sfratto: Inch'erano adocchiate li morzette, Ttaffe lo Rrè se sente schiacco matto; Ca de chille de dinto isso l'addore Nn' appe, e ppoco provaie chille de fore.

Nn' appe, e ppoco provale chille de fore.

Nomma a sruorto, e a deritto s'abbottajeno,
Che le trippe parevano pallune;
Pecchè lo voie de forma l'annettajeno,
Che niente no rrestaie pe li guaraune,
Che bisto lo corrivo, a cche rrestajeno,
Mannavano li cancare a sportune;
Ma quanno ognuno appe pigliato ll' urzo,

Ma, quanno ognuno appe pigliato Il' urzo Accommenzaie Nestorro sto descurzo. Grammegnone, n'è tiempo de dormire,

Ca lo fierro se vatte, quanno è ccaudo: Ca si Dommenaddio nce nne fa ascire, Conforme aggio speranza, che stia saudo, Ll' Opera tocca a tte, tu aie da comprire; Consurde dà pozz io, non te la fraudo: Manna mo priesto attuorno duie Sargiente, Che ffacciano aunì tutta la gente.

E az

66 LIBBRO II.

E azzocehe tutte sacciano lo luoco; . . Lo rennevosse sia rent'a le nnave, Pe ssi quartiere po attizzanno fuoco Jamo nujeje ddann'armo a cchi no nn'ave: Ca quanno vede a nnuje uno da poco, A cchi ogne ppagliuca pare trave, Se scarfa, e ppiglia spireto, che ffuorze Li Trojane oie nce vanno pe le ttorze. Lo Rrè, ch'a cchisto non sa contradicere Nn'abbia duje, a cchi le và lo strillo, E ssibbè po non sanno, che se dicere .. Pe cannicchio perrò passano chillo, Che bà vennenno calejate cicere: Chiste co n' annicchiata ogne ttantillo Fecero, ch' ogne Grieco auzaie la gamma, E benne a l'addorillo de catramma. Da ll'auta banna jea la commettiva, Che lo voie de lo Rrè s'avea jettato ? Spireto danno a trutte, nsò addò arriva Dapo, ch' ognuno avea buono nfecciato. E si quacche perzona è ppoco viva, E ffuorze da tre ghiuorne n'ha mangiato, Vonno, che sia pe sforza liombruno, Ca lo sazio non crede a lo dejuno. Ma Palla, comm'avesse da li Griece Pegliato chiazza, e ttirasse salario, No ve pozzo contà chello, che ffece, C'apposta nce vorria no Calannario: Comme dint'a no caccavo de pece Stesse, accossì ll'ardea l' antifonario: Tanto è l'arzillo, ch' ha contra de Troja,

Ch' essa de mano soia farria lo boja.

67

Appriesso appriesso a cchille commertiente Jea co lo scuto, che non vede fino, Da ddove se vedevano pe nniente Ciento gallune d'oro lo cchiù ffino . E confortanno jea nfra chella gente, Chi pare, ca le tremma lo stentino; Le dett' armo, e cchiù d' uno nne represe, Chi non se pò scordà de lo Pajese. Comm'a na serva ncoppa a na montagna, Si se dà a firoco, e ba la vampa attuorno, Pe cciento miglia ntuorno a la campagne -Se vede lustro, comm'a mmiezo juorno, Cossi, ammarcianno chella turba magna, Manna no gran sbrannore a lo contuorno, C' a lo lummo, ch'ascea da le llibarde, Scesero, non se sa quanta cucciarde. E ccomme vide scennere le mmorre, O d' Aruoje, o de passere, o de zinne Ncopp' a no prato , addove il' acqua corre, Che le fa seta, e bonno dà duie ntinne, De l'ascelle, che fanno torre, torre Se senteno pe ttutto li rentinne,

Li Griece da le ttenne, e da le nnave Mmierzo Troja cossì correano a llave.

E dda li piede lloro, e dda le cciampe De li cavalle, che batteano ntuosto, Faceano terrebilio pe li campe, E lo remmore se sentea descuosto; E, quann'ognuno stutarria doie lampe, Trovaieno lo Scamantro pe rrepuosto, Lla ffecero auto, a cchillo sciummetiello, E se lavaieno a gusto lo vodiello.

BIBBRO II. Posate, se trovaje, ch' erano tanta, Che stanno lloro a no prato scioruto, Passavano li sciure, e ffrunne, quanta Chillo de primmavera avesse avuto: E quanno alliegro lo pastore canta, Ca frutta assaie lo puopolo cornuto, A li sicchie de latte, e a le ppagliare Tanta mosche non corrono a zucare, Cossì l' Autore mio, che no le vasta No paragone, o duje, tanto è secunno, Senza penzare, ca no poco abbasta, Quaño ll'omo fa schiasso, e traglia a truño; Senza levà le mmano da la pasta Nce ne dà n'auto, ell' ha pescato a ffuno, Comme schiude li suoie no Coronniello Nfra tanta, e no nce perde lo cerviello. Comme a quanno se mmescano le ccrape, Che banno tutte nfrotta a na pastura, De tutte li crapare ognuno sape? Le ssoje, e de mbroglià no nc'è ppaura; Cossi chille, a cchi quanto nce nne cape, Ha ddato de jodizio la natura, Tanto a lloro sarria mbroglià li suoje, Quanto a mbroglià le ccrape co li vuoje. Lo bello è de sapè, mmiezo a sto coro Rrè Grammegnone che fegura: fa : Mmiezo a n'armiento aie visto maie no toro Guappo, che co le ccorna auzate v?à Ne Omero, pe la nfanzia tra de lloro De li fratielle sgarra a lo ppittà ; Pocca sott'a no stravolo apparate

Ponno tirare tutte duie li frate.

Pare

LIBBRO II.

Pare, che Giove, pe sfa hello a uno La cascia de le ggrazie ha ddevacato, C' ha lo pietto parea justo Nettuno, A la tracolla Marte speccecato: La capo, e ll' uocchie, si te spia carcuno, Di, ca propio li suoie Giove ll' ha dato; E cco sta magna a cchille Campejune Jeva attizzanno a ffare a ssecuzzune. Caro Signore, Omero ccà fa punto, E ddice, ca non po', non se la sente, Vò le Mmuse p'ajuto, ca lo cunto Non se fida de fa de tanta gente. Vedite, se pozzo io piglià ss'accunto, Che non canosco femmene pe nniente, Po vastano doie felle de mellone, Pe ffa na proya a cchi ha ddescrezzejone.

Fine de lo libbro secunno



## LA LISTA DE LE NNAVE O SIA BOEZIA.

là mme credea. ch'era arrivato a Chiunzo, Sentenno Omero, che bocetejava, Ca s' uno avesse lo pietto d'abbrunzo, E la lengua de fierro, nò abbastava. Io mò, che sto pperuto, comm' a strunzo, Che n' auza capo maje, si non è lava, Yistome a ssicco, co sta scarpa leggia. Avea votato vico, e ffatto seggia. Quanno mme sento arreto no commanno De lo Patrone mio, che mm'ha nchiovato, E mme po' dì, fa chesto, o te nne manno: Vesogna secotà, chi ha commenzato Io non disse auto, arrore non è nganno, Jo pe na prova avea nioziato, Dimmello a pprimmo, Dì te guarde ll'atma,

Di, ca vuò lo mellone, e buò la sarma.

Ma pe la dì, comme mme confessasse,
Non era tanto lo rencrescemiento,
Che mm' avea mmezejato, che nfrascasse,
Quanto, ca nc'è no gruosso frusciamiento;
S'hanno da nnommenà tanta Babasse,
Tanta paise, cchiù de cincociento,
Che non poño a sta lengua, e nè a sto vierzo
Pe dderitto trast, nè pe ttavierzo.

Sapite, ca lo Tasso na mmestuta Appe da cierte Scanfrece Todische. Pe nnommenà la gente, ch'era juta, De lloro, a sferrejà co li Morische? Chillo, sibbe sta scarzo, e nc'è l'aruta. Disse, Signure mieie, vuie state frische, Ch' aggia li vierze da guastà pe buje, E se perze lo vagno, e ancora fuie. Ma già, ch' agg' io senza compassejone D'adderezzà le ggamme de sto cano, A lo mmanco facitemme ragione, Nè mme decite, sto trascurzo è bano: Perch' io farria na bella vesejone; Zoè lo scurcio, che fa no paisano, Che se vede arreddutto a li calure . E tte vo coglionà li credeture. Mo, che nce simmo, addonca abbrevejammo Co n' arravogliacuosemo sto lotano, C' a sta frittata . quanto cchiù nee stammo, Chiù se fa fredda, e cchisse po nc'arrotano: Te lo voglio annettà rammo pe rrammo, Comm'a li parzonale, quanno potano: Ca chi vò appedecà sto chiacchiarone, Nce trova carta assaie, poco terrone. Nfrutto le nnave da Grecia portate Foro, pe ccunto fatto, mille, e ottanta. Quà so' le squatre, e da chi commannate, Ve contarraggio, comme carta canta. Ma volè po sapè, si so' cchiù ffrate. Lo patre, che lassaie, qua terre, e cquanta, Lo llasso, ca no mporta, e a Omero stisso, Neoscienzia, no mportava manco a isso.

LISTA DE LE NNAVE.

La primma squatra è de Beozia, e chessa
De Leito, e Pennelèo, duie Prencepune
E de cenquanta nave, e agnuna d'essa.
Montano ciento vinte spellecchiune.
Po duie fratielle fatte pe ggalessa,
Pocca de Marte so duie mulacchiune,
Scarafo chiste, e Ghiarmeno hanno nomo,
Mò, ch' anno trenta nave ognuno è ommo.
La terza squatra, ch'è de li Foceje,

Va sempre a li Beozie a mmano manca Pistrefo, e Scherio duie, comme se leje Commannano sta chiorma, quanno arranca, Che mmeglio a lo pajese li chiafeje Poteano stà co la pagnotta janca, Ma se mettieno, pe s'ammortalare, Co quaranta vascielle a ghì pe mmare.

Po vene Jace, ma non chillo gruosso

De Telamone, chisto è figlio a Leo;

Porta de lino la corazza nduosso,

Ma co la lanza fa cose d' Abbreo;

Ca si corre a l'aniello, inche s'è muosso,

Di, ch'è nfilato, e ppo a la guerra è ppeo;

Porta quaranta nave, e ffaccefronte

Stanno li Locre suoje a Nigroponte.

De Nigroponte po la fresca gente

Co equarant' aute porta Lefenorro:
Chiste portano lanze, che pe nniente
Non farriano valè chella d' Attorro.
Po Menestrèo, ch'a fare lo Sargente
Non po' cedere ad auto, ch'a Nestorro,
Ca de lo squatrona sarria mastrone,
Sulo luoco le dà, pecch'è becchione.

Chis

Chisto de nave nummero cenquanta, Eddudece nne porta ll' auto Jace; Diomede appriesso nne carreja ottanta, E Grammegnone nnemmico de pace Ciento nne porta, e Mmennelao sissanta Pe cchi st'ira de Ddio tutta se face: Ca nfina po, pe s'arrasà sto cuorno, A ttanta gente die lo male juorno. Nestorro appriesso nne portaie da Pilo Na squatra de novanta ben' armata: A lo Rrè Capenorro, c' ha pe stilo Dicere, la marina sia llaudata, Nè mmaie de navecà seppe no filo : Grammegnone na squatra l'ha mprestata De sissanta vascielle, e mmese a mmaro Ll' Arcade, che nzi a Troia vommeçare Dereto a cchiste so quatto valiente, Anfimaco co Ttappio fanno duje, Tioro, e Ppoleseno, che si ciente Se vede nnanze, sacce, ca non fuje, E agnuno porta dece bastemiente. Po Meggio da Dorgigno, addove sfuje, Che lo patre lo metta sotta chiave, Venne a scaluorcio co cquaranta nave Aulisso è ccapo de li Cefarune, E dde chille, che stanno a Ssamo, e Zante, E cco la proda rossa galejune Unnece porta ntutto lo forfante. Quaranta nigre po, comm' a trezzune, Porta lo Rrè d'Atolia Toante. Ddomeneo Rrè dde Creta nue portaje

Ottanta, e ccreo, ch' avea pasture assaje.

Capasso

· Communicación

LISTA DE LE NNAVE ! Trippolemo da Ruodo nave nove, D' Ercole figlio, carrecaie correnno, · Pocca a no viecchio zio, nfra l' aute pprove; Schiaffaie na mazza ncapo, e bà fujenno . Venne appriesso Nirèo, de chi non truove Cchin bello, for Achille, a comme ntenno, Troppo tuosto non è, tre bas temiente. Quanto po' fare, porta, e ppoca gente Fedippo co lo frate Antefo nsiemo Portavano da Cò trenta vascielle. Chillo, pe cchi se tesse sto poemo, Che ttene tanto fele a le budelle, Che sta ncampagna, e sta dint' a n'aremo Reterato, e ffa ciento guattarelle: Cenquanta Achille nn' ha grosse, e sottile, Ma starrà poco a ppadejà la bile. L'armata, che portaie Protesilao, Fu de quaranta piezze, isso lo scuro, Lo primmo de li Griece, che sbarcao, Fu rrecevuto co no lanzaturo; E ll' Aracolo già l'annonziao, Ca chi zompava nnante, era ammaturo; Mò Podarcio lo frate ha la bacchetta, Che, si n'abbusca, nne farrà vennetta. Aumelo vene po, che pe bantaggio Avea, nfra ll'aute, na bella mogliere, E l' ha chiantata pe ffa sto viaggio,

E l'ha chiantata pe sta sto viaggio, E ccrede, che stia chella a monnà pere A spennà, quanto pò, lo cariaggio Non potlo sa cchiù d'unnece bannere Dapò veneano chille de Modone.

Ch' aveano Filotteto pe ppatrone.

Chis

LISTA DE LE NNAVE.

Chisto era n'ommo, che ghiocava ll'arco-Níoma, che mmaie no nc'arrivaie nesciuno, Chisto a la ponta de lo Catafarco Co na sajetta nfilarria no pruno; Ma n'arrivaie lo scuro a ffa lo sbarco A Ttroja, e de sta guerra nu' è dijuno, C'a Llenno lo rommaseno nchiajato, Pecchè no serpe l'avea mozzecato; Sta squatra mo de sette bastemiente,

Sta squatra mo de sette bastemiente,
Ch'ognuno avea cenquanta marenare,
Guida Madone, ognuno era valente,
E dd'arco a firezza nne potea stampare?
Po veneano duie Miedece sacciente
Co ttrenta nave, ch'anno poste a mmare,
Lo nomme è Podalirio, e Maccaone,
Che co rezette fanno strossejone.
Diratto decine nne porta Aurenila.

Quatto decine nne porta Aurepilo,
Ch'a rrecattà se fanno tanto d'uocchio.
Nautettanta nne porta, e banno a ppilo,
Polepèro, ch'è figlio a Ppiritocchio;
Chisto nn'avea no parmo a lo ssotilo,
Ncoccia, che nce può rompere no ruocchio;
De Piritocchio nuosto ha la frenmaccia,
Quanno senza scoppetta jeva a ccaccia.

Quanno senza scoppetta jeva a ccaccia.

Doie ncoppa a binte nne porta Guneo
Pe se trovà pur'isso a st' arravuoglio;
Chisto ha li state, addove a lo Peneo
Sbocca lo Titaresio, e non fa mbruoglio,
C'a bolè rimescà st' acque sarria peo;
Che de volè mmescà l'acito, e ll'uoglio;
E Omero, azzocchè nullo non s'affrigge
Nne dà ragione, ch'è rammo de Stigge

LISTA DE LE NNAVE. A sto sciummo Peneo stisso vecina Sta la Magnesia, terra addò se magna: Da llà raddoppejata na ventina Nne porta Proto, e llassa la coccagna, Ma sta lista, Signò, che nc'assassina, De le bele scomple, Ddio l'accompagna; C'Omero na revista pe le stalle Vò fare, e apprezzo d'uommene, e ccavalle. Ma vota, quanto vuoie, ca doie jommente So', che de tutte portano vattaglia, Ca tanto cheste appassano li viente, Quant' appassa le ppapare na quaglia, E, nuanze de lassà sti tenemiente, Apollo, isso le dea ll'uorgio, e la paglia, Hanno tutte n' aità, tutte no pilo, E cchelle groppe so'apparate a ffilo. Lo patrone de chesse ha brutto nommo, Ch'avimmo da stentà pe lo ngannare, Fereziade se chiamma, e no nc'è ommo, Fore d'Aumelo, che le ppò portare; .... Chello, che fanno po, s' io mme sdellommo, Non credo maie de lo ppotè contare, Vasta, che ste doie jolle, a non di favole, Fanno cchiù de na serva de Dejavole. Ma de ll'uommene po, lo cchiù ttorzuto, Fora d' Achille, che non ha compagno, Jace de Telamone è, che pe scuto Tene pe sette coria no tompagno; Quanno chiss' esce, vede lo paputo Agne Trojano, e mmolla lo carcagno; E mmo, ch' Achille sta 'ndevozejone, Chisso le fa allordà cchiù le cauzone : -

77

De li cavalle po, li chiù bizzarre So' cchille, che de Teta ave lo figlio. Ma nè ccavalle serveno, nè ccarre, Nè nc'è prencipio de polì lo stiglio, N' ha manejato cchiù spate, nè smarre; Da quanno co lo Rrè fu cchillo sciglio; E sto quartiero ha giobelato a pparo Lo Malescarco, e lo Guarnamentaro, La gente soia se spassa a cquanno a cquanno Co la pezza de caso, e cco lo schiacco; Quà bota po certe sarzizie fanno, Comme lo Munno jesse a ffuoco, e a ssacco, Tanto, che lo tterreno, pe ddò vanno, Rembomba, che lo ssente Parasacco; Comme, quanno a Trifeo lle rrecchie sisca Truono de Giove, e sfa tremmare a Isca. Ma vecco na mmasciata a li Trojane Da la parte de Giove Iride porta: Consiglio steano a ffa li Catapane, Dov' abbeta lo Rrè mmocc' a la porta; Comme s'avesse da ngrossà lo ppanne, Giuvene, e biecchie, e gente d'agne sciorta; Iri pigliaie la nfanzia de Polito, Figlio de Priamo, assaie de pede ardito. Chisto tanno facea la sentenella Da coppa a le seburco d'Esieta, Se li nnemmice quacche marinella Vede trammà, pe se levà la seta, Co sta mbrejana se fa nnanze chella; R ddisse, Viecchio, quanno s'accojeta Ssa lengua de parlà, che n'uosso masto Se chiacchiareja, e mmaie refuta pasto?

28 LISTA DE LE NNAVE. Nce vonno auto; che cchiacchiare a le ddoglie, Che nc'ha portate ssa cacapatacca; Tu cride, quanno cresceno li mbruoglie De stà dint'a lo ventre de la vacca; Quanno staie mpace, vaja, ma mo asciuoglie, Mo, c' haie, chi buono la zella t' ammacca; Ca; si non sierre mo sso parlatorio; Nne vorraie mmesurà de terretorio. E ttu. Attorro, che staie mmiezo a li chiuove Te nue staie saudo, comme te radisse, Se sa quanno Dejavolo te muove? Tu puro staje a ffa lo pisse pisse? Saie quanta so' li sghizze, quanno chiove? Fatte no cunto, ca tanta so' cchisse. E li vrucole appassa la canaglia, Che bò tastà lo puzo a sta muraglia. Vì che te dico, ammola li ferrante, Si haie gusto de scanzà carche ddammaggio. E ffa parlare a ss' aute Commannante; Pocca tutte non so' de no lenguaggio L' Alliate, e li tuoie, ca tutte quante No hanno strutte de pane, e ccompanaggio: Falle asci tutte fora squatronate, Ca lo stà nchiuso fa vent li frate. Attorro nsentì chesto, leva mano A lo trascurzo, e ba a ppiglià la sferra; S' apre agne pporta, ed esceno a lo cchiano, Quanta sordate so' dint' a la terra. L'Alliato se mena, e lo paisano, Vò fa a bedè pe cchi se fa sta guerra, E li cavalle, e li sordate a ppede Fanno ll'aria ntronà, che non se crede

Depietto a la Cetà, poco da rasso Stace 'nnisola fatta na collina. Batea la chiamma lo puopolo grasso Ma li Ddei lo seburco de Merina; Lla se spartie lo mmagro da lo grasso La gente prencepale, e l'assassina. Attorro, ch'a paisane dà lo santo, Tene na pennacchiera, ch'è n' incanto A li Dardane po commanna Anea, Chi Vennera ha pe ffiglio, e no le ncresce, Che s'aggia da sentì, ch'essenno Ddea, Voze ll'ommo provà, e bedè che nn'esce: Duie de li figlie, ch' Antinoro zyea, Porta, mperzò d' Anea la famma cresce, Archiloco, e Acamanto, duie guagliune, Che de vattaglia so' duie Cecerune . Po duie venute a ffare lo Sammarco, Che non vozero ntennere lo patre, Che le disse, io non so quà mmalescarco, Ca-mme delletto de compasse, e squatre: Vì ca Caronte aspetta pe lo mmarco Chille, che n'anno li cervielle quatre : Ma lo destino de sti mal' allieve Era morì de fierro, e non de freve. Cossì l'annonziaje lo male punto Meropo, e nce perdette le pparole, Nfrutto, che lloro tirajeno lo cunto, E cchillo annevinaie, che sgarrà vole; Ora chiste portavano a ss' accunto Gente de lo Pignito, che ppignuole Saranno pe li diente de li Griece: Arrasto, ed Anfio sto servizio fece ...

LISTA DE LE NNAVE. Pannaro chille de Zelèa commanna, Ch'appe da Febbo ll'arco, e ll'arbascia: Po guida n'auto, ch' Asio s' addimmanna, No bravo cuorpo de cavallaria. Chi sente li Ceccune, non se nganna, Ca mmostano a la picca valentia, Capo de chiste è Aufèmo, e dde li Trace Duje, Acamanto, e Ppiro, e stanno mpace. De ll' Arsio sciummo (è guaio, ca sta lontano) Cchiù bell' acqua no nc'è ncopp'a la terra Da llà Pirecco porta na gran mano De Peune, che fa co ll'arco guerra. Arma Pilemmo, c' ha la razza a mmano De le mmule sarvateche a la Terra. Li Pafragune, e ccomm'a lo caruso, Lo core, dice Omero, avea peluso, Cromo facea la mostra de li Mise Co Ennemo d'agurie lo gran Masto; Co ttutto chesto restaie nfra l'accise . Pocc' Achille le die lo retopasto. Forca li Friggie, Ascanio l'Ascanise Portano brava gente a sfa contrasto. Dio, e Pistrofo mesero a l'assiento L'Alizzune, che bene anno d'argiento l' Erano Capetanie a li Meune Mestro, e Antifo figlie de Pilenne, E de cchille de Caria li squatrune, Che ffanno no parlà, che non se ntenne, Portano Nasto, e Anfimaco squarciune; Ma cchiù lo patre, e ppare, che se venne, Ca venne lo zannuottolo a sta mmita Tutto nchiaccato d'oro, comm' a zita.

. Achil-

LISTA DE LE NNAVE : Achille se spedie lo passa puorto, E cco le spoglie soie s' arrecrejaje: Po Sarpedone co li Licie a ppuorto Venne, ma a lo ttornà saranno guaje, Po Grauco, che non pò vedè lo stuorto; Nce carrejaie li suoie da rasso assaje. Ma de l'autore mio la penna è sazia, Ccà ffenesce la lista, e Ddeorazia.

INE:



## LIBBRO III.

Atta da li Trojane la rassegna De li Sordate, e de l' Affeciale, Ammarcia ll' una appriesso a ll' auta nzegna E pe nfi a st'ora ognuno è ppontuale, Ma tutte, comme fosse da vennegna, Fanno no strillatorio nneverzale, Che no remmore fa pe lo contuorno, Cchiù, che d'Astorfo non farria lo cuorno. Comm'a li ruoie, quanno è passato vierno; E porimmavera se ncign' accostare, Volano ad auto cehiù de lo zenfierno, E cquanto è granne passano lo mare, Co ntenzejone de fa no covierno A li Pimmeie, de se nn' allecordare ; Tanto remmore fanno co l'ascelle, Che li scurisse vanno le budelle. Ma li Griece, che ghieano zitto zitto, Comm'a li puorce dessero la caccia, S' hanno dato parola senza scritto, D' ajutà ll'uno a ll' auto anzì, ch'ha vraccia. Ma tanta gente a ccammenà de fitto, Non po' avità, che gran porva non faccia, Nè bedè cchiù de no tiro de mano, Comm'a cchi mancia pane de jermano.

Justo quanno da coppa a la montagna
Votta la neglia a bbascio la scerocco;
Che non se vede niente a la campagna;
E lo pastore stà, comm'a no smocco;
Chille, ch'hanno da fa carche magagna,
Tanno sì, ca la fanno co lo sciuocco;
Lo marranchino, che la notte veglia,
Fa cchiù niozio, quanno nc'è la neglia.
Cossì sti duje aserzete ammarcianno,

De li Trojane chillo ha lo commanno,
Che nne grattaie la bella crejatura;
E de pantera na pella portanno,
Crede lo ciuccio mettere a ppaura;
Ma, Sì Alisantro mio, chi te canosce,
Sà, ca lo fforte tujo è nfia le ccosca.

Le disse Menelao, quanno fu a ttiro:
Co cche ccoscienza, lazzaro frustato;
Co la pecora mia faie lo butiro,
E da tant'anne mm' inchie lo pignato?
Ma mme creo, ch' ammaturo è già lo piro;
Vì da quant'ha, che n'aggio cammarato;
Ma mò, che sì ncappato dint'a st' ogna;
Io de ssa mercia nn' aggio da fa nzogna.

E cco ste zeremonie da lo cocchio
Alliegro zompa, e mmosta no graun' armo,
Pe se potè levà da copp' a ll'uocchio
N' uosso, che nfora ascea cchiù de no parmo;
E ba pe spaccà chillo, comm' a rruocchio,
Ca, pe lo mmale suio, chisto è lo nciarmo,
E s' avanza pe stennere a llo mmuollo.
Chillo, che porta mezza Brescia ncuollo

n o

LIBBRO III.

Pecchè lo Sì Alisandro porta mmano Doie lanze, e a rrammecuollo arco, e ssajette, La spata a scianco, e comm' a Catapano. A tutta la Grecania assisa mette: Esca cca fore, si vo', che lo schiano, Lo meglio de ssi Cacapozonette, Ca sta sarrecchia non mete canaglia, Sulo carna d' Aruoje, auto non taglia. Se lanza Menelao, comm' a llejone, C' ha fatto quarajesema no piezzo, E ppo no ciervo vea da fazzejone, No morzillo pe isso, che n' ha priezzo, Nè ccane, o ccacciature apprenzejone Le fanno, e cco na furia, e no despriezzo. L'agguanta, e si le danno ciento botte, No llassa, si n' ha ditto bona notte. Lo squarcionciello, inche lo male juorno Vede arrivato anzì a le pprimme file, Maie, pe lo friddo, comm'a chillo juorno, Se pigliaieno la via tutte li pile, Penzanno, ca le guasta-lo contuorno, Chillo, ch'è ppilo russo, e ghietta bile; Perrò mmoscaie da Capetanio spierto, E mmese lo pelliccio a lo ccopierto. E comm' uno, che sconta no dragone, Da speretato se mett' a ffuire, Vota carena, e tocca de sperone, Nfi , ch' ha lo ssarvo crede de venire. N' ha sciato, n' ha colore, e ncrosejone, Si vò parlà, la voce non pò ascire; Cossì chillo a lo fforte se l'annetta, Ca, si lo scanne, manco sango jetta.

Ma nninche Attorro vedde chella vernia, Cossì commenza a ghianchejà lo frate: -Ah pporcaglione, e ppud mostà ssa cernia; Non dico a li Signure, a li Sordate? Cride, ca si inme faie votà la sbernia T' adderizzo senz' auto le ccostate : Tu a cche ssi buono? a ffa lo bello nchiazza. E ppo te piglia agnuno co la mazza. Mannaggia ll'ora, quanno nee nasciste, Veruperio de Troja, arrobba-femmene,

Vì che bravo servizio nee faciste, Ommo senza vregogna, e ssenza tremmene? De te quà cose bone avimmo viste Dapo tanta vennegne, e ttanta semmene? Se non, che de fà ridere li Griece, "Ca sfile, sibbè vaie ncopp' a la pece. Se so gabbate a lo squatrà sso fusto,

T' anno pigliato p'ommo de valore, E tu mmedè chi te po da desgusto, O faie vierme, o te cache, o te nne muore; Sulo pe chella cosa iere robusto, Pe ccarpì la mogliere a no Signore, Pe mmetterence a nnuie dint a sto nfierno, Sbregognatone, facce de pepierno.

Te miette a nnavecà (cossì Nettuno T'avesse pe la via dato no schiacco ) E ppo nn' azzimme la mogliere a uno, Che te pò refilare lo ttabbacco: Mo te desfida, mmoccate sso pruno; O non portà maie cchiù spata, nè giaccoi Chisso è benuto apposta pe bedere, Tu cche pretienne ncopp'a la mogliere.

86

Accossi bedarraie la refferenzia,
Che nc'è nfra la mogliere, e lo marito,
Chi de li duie te fa meglio accoglienzia,
Addò pruove lo ddoce, e addò l'acito.
Bella chiomera mò, bella presenzia,
La chittarella non te va pe brito,
Nè equanto te die Vennera de bello,

Ca chesta è n'auta spezie de duello.

Sbrigammo, o tu arrepezza sso sgarrone,
O te faccio attaccà na preta ncanna.
Cossì parlaje Attorro, e lo potrone,
Sibbè parea, ch' ha pigliato la manna,
Pigliaie spireto, e ddisse: Tu aie ragione,
Tu, che non te manc'auto, che la zanna,
P'esse puorco sarvateco, e adderitto
Aie no parmo de cuorio a lo cchiù stritto.

Tu dice buono tu, che n' aie paura,
Ed aie core cchiù tuosto de n' accetta;
Ma si la Ddea mm' ha data sta ventura
Vennera, che sia sempe benedetta,
Comme tu renfacciareme nfegura,
Ch' aggio arrobbato chello, che mm' aspetta,

No nce potimmo nuie piglià lo bene, Ca tutto quanto da lo Cielo vene?

Ma giacche buoie, chilo mme prova co cchisso

A ccuorpo a ccuorpo, e cche nne vea la fina; Assegnate lo campo a mme, e a isso, A E ogn'auto stia a ccovà, comm'a ggallina; Azzocchè no ntrevenga carch'aggrisso, Mmente nce dammo nuie la desceprina, E giacchè pe nnuie duie se fa sta guerra, Uno de nuie restarrà stiso ntetra.

M

Ma, azzocchè ghiammo co la bona fede, Metrite chiaro dint' a lo strumiento, Che chillo de nuie duie, che rresta mpede. Mannato, che nn' ha ll' auto nsarvamiento. Se piglia Lena, e cchello, che ppossede, Ch'è no mulino ad acqua, e n' auto a biento, lo saccio mo, ca tu mme ntienne a ssisco, Chi campa, buon'è, ch'aggia no defrisco. E buie, conform' è ll'uso, e ccostumanza, Jurate de li Griece essere ammice; Si chella, che mme fa mpugnà la lanza, Sarrà la lloro, vagano felice; Ma si chillo va scarzo a sta valanza, Stiano a li patte, senza fa cornice, Se nn'hanno da ghì lisce, comm' a guanto, Mperzò spaccate ll'aino, e cchest'è cquanto. Attorro s' allargaje lo fonnamiento, Sentenno ste pparole, e ffece lardo, Pocca ha chiegato a lo commattemiento, Co lo ccancarejà, chillo Mallardo. Piglia, e ba llà, dov è lo spartemiento, E se 'nce chianta, comm' a no stannardo, E afferranno la lanza pe lo miezo, Voleva a llengua soia dì, strunzo mmiezo. E li Trojane arreto se rommaseno, E ppe stà meglio s'erano assettate: Ma li Griece, ch' aveano de ll' aseno; Le ncignaieno a ttirà frezze, e ppretate. Grammegnone mmedè, ca troppo traseno Co sta soperchiarla, disse fremmate: Ca creo, ch'Attorro a cchello, che mme pare, Sia ccà benuto, pe chiacchiareiare.

LIBBRO III

28 Nninche foro cioncate, Attorro neigna; Trojane, e Griece, io parlo a trutte quante, Nullo de nuie v' ha streppata la vigna, Manco nullo de vuie nc' è sciuto nnante, Dico: tutto sto chiaito è ppe sta scigna, Nuie ch' entrammo a sparti sti paraguante? Se lo beda Alisantro a ssulo a ssulo Co cchillo, che se sente lo fasulo. Mperzò manna pe mme chesta mmasciata, Ca isso asciarrà sulo a ffa duello, Ch'ognuno posa ll'arme, e cche fremmata Pace nfra nuie, fenesca sto maciello; Dove ha da ghi sta beneficiata, Ll' hanno da jodecà co lo cortiello, Co ppatto, che chi ha la Prencepessa, Tutto lo buono suio vaga co essa . Scompette Attorro, e Mmenelao commenza Vorria no poco essere ntiso io puro, Ca si simmo paricchie a sta spartenza, A mme cchiù mm' arde lo ncofenaturo; Trojane, e Griece, ognuno aggia lecienza De se nne ghì, nè ccreo, che ll'hanno a dduro, Ca mmeretà, pe li malanne mieje, ... Hanno potuto troppo, accossi eje. 10 alk Chi causa stato un'è, Ddio lo perdona; Dovea penzà, c' agn' acqua leva seta, E ha voluto propio sta corona Mettere a mme co la mala chianeta; Ma poco ha da durà, pecchè già ssona, O pe mme, o pe isso la Compieta; Cossi, o de ll'una, o de ll'auta manera La pace se farrà nnanze stasera.

LIBBRO III.

Dovite primmo a la Terra, e a lo Sole
Sagrefecà, nè se po fa lo mmanco,
Negra a la Terra n' aina nce vole,
E a lo Sole n' ainiellò janco;
N' aut' aino a Giove po, comme se sole,
Scannammo nuie, ca vo' no po de sanco;
Ma, quanno, ha da spartere la vittema,
Sentite, e non decite ca so' ppittema:
Voglio, che Ppriamo ccà 'nperzona venza,
Ca isso schitto è bnono a sti servizie,
Li figlie, guarde Ddio, che se le ttenga,

Ca isso schitto è buono a sti servizie,
Li figlie, guarde Ddio, che se le ttenga;
Le giubbelo da mo pe tutte affizie:
Ch'io nò le farria spartere n'arenga;
Si non co ppare suoie chine de vizie.
Li giuvene so' buone a le qualecchie,
A rrobba soda nce vonno ossa vecchie.
Co cchesto a lo pparlà mese lo spruocco,
E trutte pue reszigeno sodesfatte.

E ttutte une restaieno sodesfatte.
Li sordate, che steano, comm' a ttuocco,
Perute, e che li funge aveano fatte,
Pe ghi appriesso a li puorce co lo crocco
Sballa se vonno chelle spate chiatte:
E ppe non vedè ll'ombra de sto juoco,

E ppe non vedè ll'ombra de sto juoco, Pe nfi a li schiacche vonno dare affuoco. Zompano tutte quante da le staffe

Co chella Ddea, che no noe sia schiù guerra, E ttutte ll'armature, e ttiffe ttaffe Se le llevaro, e le ghiettaro nterra; No'era, chi se volea taglià li baffe, Si trovava pe rradere na sferra; E dde li duie, quas' uno campo pare, se so' fatte già mieze Compare.

Sub-

LIBBRO III. Subbeto Attorro, a la Cetà correnno, Spedie duie Commissarie a ttutta posta, Pe li duje aine, e scrisse, ch'attennenno Se stea lo Viecchio, e cche benesse apposta. Grammegnone purzì, che bà vedenno. Ca sta sollennetà vene composta De tre aine; Tartibio a li vascielle Mannaje, pe ffa sto terno d'ainielle. Mmente da ccà , e da llà se dà sta mena. Ll' Irede de la Cielo ammasciatrice Se nne va tesa tesa a trovà Lena, Che ntra ll'aute bertute è ttessetrice: Non se po smacenà, comme se mena: Massema, quanno tesse a la nterlice; Ma si lavora n' opera a ddoie facce, Ommo, che sia, nce po lassà le bracce. Ora stea lavoranno chillo juorno Na tela doppia, lustra, e storiata, Che fa a bedè (nè se nne piglia scuorno) Ogne bella . e ssollenne sferriata , Che da li duje aserzete llà ntuorno Fanno Trojane, e Griece a la jornata: Pe cchi lo Munno è ppoco, che se struda, Quann' ha golio de la sauciccia cruda. L'Irede se fegnette Laodice, Ch'è ffiglia a Ppriamo, a Llena l'è Ccainata, Ch'a Llicaone Rrè, comme se dice, No figlio d' Antinoro è mmaretata. Cossì la mmeste, e sto descurzo fice:

Viene, ch' aie che bedere, o bella fata. Se fa a dduello, e cchi nce resta muorto, Rommane a ll'auto la chiava de ss'uorto. PrimPrimmo faceano tutte a ccortellate;
Cossì li Griece, comme li Trojane.
Mò tutte a li brocchiere hanno appojate
Le ppanze, e mmocca teneno le mmane;
Si pe la vacca hanno da fa a ccornate
Duie Tore, nò nche mmitano li cane:
Cossì Alisandro, e Mmenelao vesogna
Rattarese isse duie, s' hanno la rogna.
Scompie la Ddea, e ncuorpo a Llena mese
No cierto affetto a lo primmo marito,
A li pariente suoje, a lo pajeso,
Che da anne era muorto, e ssebellito,
E mperzò quatto lagreme nce spese,
E, ppuostose de velo no vestito,

Che da anne era muorto, e ssebellito E mperzò quatto lagreme nce spese, E, ppuostose de velo no vestito, Adderezzaje a Pporta Scea li passe, E pportava dereto doie vajasse. Sedeva a Pporta Scea ncopp'a na torre

Sedeva a Pporta Scea ncopp' a na torre
Priamo, Antinòro, e ttutte ll'aute viecchie,
Che giubbelate, pe l'aità, che ccorre,
La guerra sanno fa sulo a le rrecchie,
Pocca ognuno de chisse, inchè trascorre,
Fa afferrare a le gente le ppetecchie:
E Omero pe nce dì, quanto so buono,
Nne fa co le ccecale paragone.

Quanno sta compagnia vedde venire Lena, che de bellezza è lo stennardo, Li Viecchie se ncignajeno a rresentire a Vide, fratiello, che ppiezzo de lardo l Maraveglia non è, pe te la dire, Si se prova pe cchessa ogne gagliardo; Meglio sarria perrò, che se nne jesse,

Ca n' avarriamo tanta cacavesse.

LIBBRO III. Singhe la bemmenuta, o figlia cara, Priamo le disse, assettate ccà nnante; Vide, che bista nnanze te s' apara, Ccà lo primmo marito, e ccà so ttante Pariente, e ammice tuoie : si sciorta ammara "Mm' ha voluto annegà nfra pene, e cchiante, Non curpe tu: li Ddei so che mme spestano, Li Ddei, ca saccio de che ppanno vestano. Vorria, che tu mme rechiarasse chille, Che nfra li Griece so' li prencepale . Vide uno llà, che ha da valè pe mmille, Si a la statura è lo valore agguale: Pare farcone mmiezo a li froncille, E besogna che sia sango rejale. Che bella cosa! s' io non faccio arrore E' propio taglia de no Mperatore. Gnore mio caro, le respose Lena, Pe mme stò sempe a ll'ubbedienzia vosta. Ahi, quanno venne a ffiglieto la vena, Sta carta janca d'allordà de gnosta, Mm' avesse rutto n' uosso de la schena,. Pe ghì nnanze a Mminosso a passà mosta; Pocca marito, uneca figlia, e ffrate, E ttanta compagnelle aggio chiantate. Chesta, n'addimmannà, si è ppassejone, Ca te lo ddice st'uocchio, che llammicca. Chillo, che mm'aie spiato, e Grammegnone. Smargiasso co la spata, e cco la picca; E se nfra li sordate è Ssordatone, Tanto nfra ll'aute Rri straluce, e spicca, E se vergogna d'essere cainato

A stà nfamma, ch'è ccà, si nc'ha peccato.

O viat' isso, Priamo decette,
Ch' ave vassalle assaie tutte valiente,
Pocca sì a ffa cavalle nò le mmiette,
Stè gente meie non servono pe nniente
Ma chi è cchill' auto co le cchiocche astrette,
Ma de spalla, e de pietto è cchiù azzellente?
Che bà senz' arme, e guida ogne squatrone,
Comme guida la mantria lo montone?

Ora mo chisso è stato no peccato
De se nzajare a mmanejà la sferra;
Vi che bello spallazzo Ddio l'ha ddato;
E isso se va a scrivere a la guerra!
Si lo sacco, e la funa avesse armato,
Avarria fatte maraveglie nterra,
Ca si n'avea la sciorta accossì cana,
Sarria capo vastaso a la Doana.

Respose la Maddamma, chill'è Aulisso, Che, sibbè nato sia ncopp' no scuoglio; Si s'azzecca a ccarcuno, viat'isso! Ca si nce la vo'fa, trase comm' uoglio; Cchiù priesto pò sciaravoglià l'abbisso, Ca de trovà lo capo de lo mbruoglio; Li Griece so'frabbutte pe nnatura, Penza mò chisso, ch'è l'accoppatura.

Disse Antinoro: sì, bennaggia craje,
Nc ha dato proprio mmiezo la Sia Lena,
Ch' io chisso a ggusto mme lo campeiaje,
Quanno pe ffare a Uscla votà carena,
Co mmariteto venne a ccontà guaje
Co la mmasciata, e se zappaje l' arena;
Ch' a me toccaie l' alluoggio, e io le dette
Paricchie juorne stanzia, stramma, e lijette.

LIBBRO III.

Ca quanno Menelao steva a la llerta, Ch'è gruosso, benedica, l'annegliava; Ma po restava co la vocca aperta, C' Aulisso a lo ssedè se lo manciava; Quatto parole, e bone a la scoperta Mariteto 'n Consiglio l'agghiustava, E ffuie , sibbè cchiù biecchio è lo compagno, Rejale da la fronta a lo carcagno. Quanno carreca Aulisso la valesta. Nfra ll'aute ccose tene mente nterra Comme piglia lo scettro, accossi resta, Pecch' ha paura fuorze, che nò sferra: Vide na facce de chi mancia agresta, No ruzzo, che derrisse, va te nzerra; Quarno po abbia, che ll'esce da la vocca? Vide proprio la neve, quanno sciocca. Torna a spià lo Viecchio: chi è chill auto, C' ha gran corporatura, e bona spalla? Ma chello , ch'è lo cchiù , pare tant' auto, Che no le po parlà, chi non abballa? Disse Lena, no nc'è fierro, nè smauto, Che stia a le botte, quanno chisso ammalia. Lo primmo Jace, figlio a Trelamone, De li Griece lo primmo bastejone. Vide dda'll' auta banna Ddommeneo,

E attuorno a isso stanno li Cretise; Quann' io mme stea co lo Sant' Immenco. Sso Cavaliero l'alloggiava a mmise . De tutte potarria, quanta nne veo, Rechiarare li nomme . e li paise; Una cosa mme fa grà mmaraveglia, " Ca nò nce yeo nfra chisse na pareglia.

Ne Castoro lo gran Cravaccatore, Nè beo Polluce lo gran Puniante, Io, pe pparte de mamma, le so' ssore, Vi; si le ssaccio, e no le beo cca nnant. Fuorze, pe non vedè sto bell annore. Che le facc' io, so' ffatte Zoccolante! Cossì Lena decea, ma li duie Frate S' erano da no piezzo ammasonate. Niratanto s'ordenaie, che s'allestesse Lo bevere a li Dei, ch' hanno la spogna; E ppecchè so' de tutte duie li siesse. E a cchi addore, e a cchi fiero l'abbesogna, Dint'a n' otra de crapa, azzò sentesse, Lo vino se portaie, comm' a zampogna Co li duje aine da l'Affeciale, Pe non contravent a lo rituale. Co sta rrobba, pe sfa lo juramiento, Vanno pe la Cetà li messaggiere; Nfra chiste Ideo, che llustro, comm'argiento, Porta no vaso, e dd'oro li becchiere, S' accostaje a lo Viecchio, e ddisse, ciento

Che scinne a bbascio a ttaglià le budelle, Pe sfa la sagra lega a st'ainielle. Ca li chiaitante a sbodellà se vanno Ntra lloro duie, pe nce levà sta susta, E sse piglia, a cchi tocca, lo malanno, E ssi vuò, che la dica, è ccosa justa. Chi resta, nn' arresedeja lo ppanno, Ca co la zita ne' ha da ghì la susta : 1 Nuie rommanimmo a ffa lo fatto nuosto E ammarciano li Griece pe lo truosto

Trojane, e Ggriece aspettano, Messere,

Lo Rre, co ttutto, ch' appe no grà schianto. Fece mettere nn'ordene la fracca, Ca lo Viecchio, si scioscia, tanto, o equanto-Viento de miezo juorno, non cravacca; Isso fa lo Cocchiero, ch' è n' incanto, Sibbè porta Antinòro a ppacca a ppacca : E dda tanno è, che ll' arte de Cocchiere Se mparano de fa li Cavaliere.

Trotta da porta Scea pe nfi a lo cchiano, E fremma justo, addove stea lo sciore De l'aserzeto Grieco, e lo Trojano, E dda pe ttutto se le fice annore; Rre Grammegnone le vasaie la mano, E Aulisso cuorvo, ed ogne gran Signore, Ntramente li messagge se menavano, E lo cchiù nnecessario apparecchiavano. Chi dà ll'acqua a li Rrì, che se lavaino, Chi da lo vaso cacciava lo vino, E Grammegnone lesto, comm' a ddaino, Co no tede de mmerda tomaschino

Rase la capo a ll' uno, e a ll' auto aino; E tte le ffece de Santo Martino . E spartettero po l' Affeciale Li pile nfra li primme Cennerale. Ma fatta de sti pile la spartenzia,

Auzaie le mmano Grammegnone, e disse; O Patre Giove, ch' aie tanta potenzia, Che da lo Cielo va pe nfi a l'abbisse: Sole, che nfra de nuie no nc'è schefienzia, Che tu n'annase, e ffaje vedè l'aggrisse; E Sciumme.e. Terra, e Nfierno, che trommiente. Chi non fa ccaso de li juramiente.

Pe ttestemmonio facite favore. · Ch'a ccunto vuosto và, nsò che se jura; Si Alisantro se un' esce vencetore, E lo tterreno fratemo mesura, Restarrà isso dommeno, e ssignore E dde la rrobba, e dde la crejatura, E nnuie de fatto nce la scocciarrimmo, Comme cchiù nce peiace, o a bela,o a rrimmo. E bice averza, si fratemo manna Lo Sì Alisantro a la pellettaria, S'ha da tornà co na capezza ncanna, E a lo corriero n' ha da mancà cria; E pecchè, da che bennemmo a sta banna, Avimmo spiso tanto, ch'è rresia, Quaccosa se nce dia pe lo nteresso, Si nò, non parto, e ffaccio n' auto acceso. Auto non disse, e l'aine scannaje, E le ghiettaie sparpatejanno nterra, E dda tutte le gente s'approbbaje, Tanto erano stufate de la guerra; E ddeceano, sti patte, si nc'è mmaje. Chi rompa, comme va sta mangiaguerra, Cossì le vaga nterra lo cerviello, E la mogliere vaga a lo vordiello. Tutte accosì; ma pe le cconsolare, Lo gran Giove nò sta commeto ancora, Priamo po, che non potea parlare, Disse ste ddoie parole: a la bonora Io mme nne vao, ca no mme fido stare A bedè st'adduello, che mm' accora; Ch' addove và a colare sto malanno, Sulo Ddio, e l'Astrolece lo ssanno. Capasso Fe

98.

Fece accostare, e ddint'a la carrozza Mese chille duie piecore scannate, Po saglie, e ssibbè sta co chella vozza, Ch' aggia da mannà isso li Confrate, Puro dice a Antinòro, che ncarrozza, Ca isso vò portà. Sta co li frate. Vesogna compatì, c'auto non gusta Lo buono Rrè, che mmanejà la frusta. Po Attorro, e Aulisso fanno da Patino, E lo campo antemonia mmesuraro, E ppe nnò l'aggravà de no lopino, E ppe ffa ghì tutte le ccose a pparo, Doie cartelle, addò và và lo destino, Fecero, e ddint'a n'ermo le ghiettaro. Grà beneficiata, addò pe ppatto La lanza ha da tirà lo primmo stratto . Mmente se vota la vusciola, ognuno Vute facea da chesta, e cchella banna: Patre Giove, decea, che da nesciuno Non pienne, e la justizia te scanna, Chi ha fatta sta ruina, tu a cchill' une A li quarte de vascio nne lo manna, E ppe sti patte, e ppe sto sagreficio Nuie poverielle fance ascì d'afficio. Votava Attorro, e trenea mente arreto, ·E cquanto esce lo nomme de lo frate : Alisantro nò stette cchiù ccojeto, E li stivale a pprimmo s' ha ccauzate, E ppe gguardia de nanze, e dde dereto Nfasciaie de na corazza le ccostate, Che fuie de Licaone auto fratiello, Ch' assestata le jea, comm' a n'aniello. Dapa Dapò de chesto a la tracolla appese La spata co la maneca d'argiento: A la mammoria po n'ermo se mese Lavorato, ch'è ccosa da spaviento; E ppecchè a lo nnemmico isso le stese No scioccaglio de voie pe gguarnemiento, Se mettete na cresta, comm'a ggallo, Ncopp' a ll'ermo, ede pile de cavallo.

Nò stette a mmonnà nespole ntramente Menelao, e ss' armaje da ll'auta parte, E ghiurarria, chi le ttenesse mente, Ch' ognuno de li duie parea no Marte. Jela da ccà, e da llà tutta la gente, Ca chisto è auto juoco, che dde carte; Ardeno chille, e ss' uno mò le sbara, Ncuorpo nce trovarria la zurfatara.

Venuto già dinto mesura, a pprimmo
Paride, a cchi toccaie tirà la lanza,
Chiè cchiù longa, e cchiù grossa de no rimmo,
E nfila Menelao, si nò la scanza.
Chillo se copre, ca nò sta a lo limmo,
E cco lo scuto se guardaie la panza;
Chillo, ch'è de mitallo, ed è mmassiccio,
Spontaie la lanza, e se levaie de mpiccio.
Ma si a botta cagnata s'ha dda fare,

Ma si a botta cagnata s'ha dda fare, Aie d'aparà tu mò, disse lo Grieco, E botatose a Giove, a te ccontare Nò mme serve, si è isso, o io, che mpeco, Mperzò sta botta, ch'aggio da tirare, Non fa, che rresca a bessa, e ch'io nec ecco; Nè serve a ddi lo 'ccomme, ca lo ssaje, Pe bona grazia soia porto sti raje.

Tu

LIBBRO III.

100 Tu pe sta mano aie da rapi na scola; Che mpara de creianzia ogne ffrabutto; Ch' io pover ommo nce spenniè na mola. P' alloggià chisso, e mme nce sarria strutto. Che mmesurà mme voze le llenzola De la Majesta mia ntutto, e ppe ttutto: Tu sì nzorato, a tte sta guittaria, Giove, non sò, come te sapparia. Tira la lanza, e ttutto ca la botta L'aparaie Alisantro co lo scuto, Spercia lo scuto co lo piett'a botta Nzì a la cammisa, e l'avarria feruto, Ma se chiegaie, si nò fornea l'allotta, E ppotea ncaparrare lo tavuto. Caccia la spata, e dà ncopp' a la cresta, Ma lo maneco mmano le nne resta. Quanno vedde la sferra quatto piezze, Shierchia lo Grieco, e ccosì parla a Gioves De quanta nce so' Ddei male capezze, Uno peo de te, quanto lo truove; Dò co la spata, e mmano mme la spiezze. Meno la lanza, e bà, non se sà addove; Quann'io credea de castecà sso guitto, Tu Giove vuoie, che scappa pe lo titto. Dapò fatto sto ppò de razejone, Afferra lo nnemmico pe lo tuppo, E lo strascina, comm' a no montone,

Mmierzo li Griece, senza trovà ntuppo; Ma pecchè a ll'ermo nc'era lo cordone Sott'a la canna, e le facea no gruppo, Chillo tiranno, tanto l'astregneva, Che già strangolejato rommaneva.

Ma

Ma vedenno sti guaie la Ddea Cepregna, Scese da Cielo, e le tagliaie lo chiappo, De manera, che rrottase la cegna, Rommase ll'ermo mmano a cchillo guappo, Che p'ogne bia de vencere se ngegna, Ma l' ha stipato Vennera no tappo. Ll'ermo jettaie; li suoie nn' appero cura, Ma nce mancava la mmottonatura.

Pe le fa la ventresca, comm'a ccrivo, Mperrato Menelao piglia la lanza; Ma la piatosa Ddea, che lo vo' vivo, Le fa n'auta mpostura, e nne lo scanza; Comme la seccia a nnuie fa lo corrivo Co lo nnigro, che ghietta da la panza, Arravogliaie dint'a na neglia scura Paride, e lo sbauzaie dint'a le mmura.

E llà, ncopp'a no lietto lo posaje,
Ch' era de ciento addurre sprofummato;
Po ghìe a la Torra, addò Lena trovaje,
Che no muorbo de femmene avea a llato,
E ppe lo sottaniello la tiraje,
Dapò che la fegura appe pigliato
De na certa vecchiazza filannara;
Che Llena a lo peiese appe assaie cara:

Che Llena a lo peiese appe assaie cara? Lo Sì Alisantro te manna chiammanno, Disse, viene a bedè comme sta bello; Che llietto, che bestito, e dde che ppannol Non pare maie, che sia stato a dduello; Ma pare uno de chille, che mmò vanno Dove abballo se dice, ed è bordiello, O ch' ha abballato, e sseda; ma mme pare Cchiù priesto, ca co utico vo' abballare.

E 3 Disse,

LIBBRO III.

102 Disse, e lo ffuoco ncuorpo le mettette; ·Ch' allummà sanno le ttentazeiune . Lena, inche se votaie, la canoscette A lo cuollo de latte, a li picciune, A chill' nocchie, che mmenano saiette, Nigre, e nfocate cchiù de li cravune, E ddisse: ancora, Ddea, staie co ste chelle, E aie gusto de mme fa ste ghiacovelle?

Vì, si mme può portà a quacch'auta banna? Si aggio da ghì cchiù sperta pe sso Munno? Vì, si nc'è quaccun'auto, che s'affanna, Pe mme venire a ppastenà sto funno? Mo, che sso Grieco, e cco na funa ncanna (Pocca Alisantro è già ghiuto a zeffunno) Mme nne vo' carrejare a lo pajese, Te sì benuta a stare sta majese?

Sa, che buò fa? non te nne ghì cchiù suso; E ccà bascio no tanto t'arreposa, Và statte tu, pe mme, co sso vavuso, O pe mmogliere, o pe quacch' auta cosa.

Si vo' da me lo scarfalietto a ll'uso, Sò Signorìa sta frisco, comme rosa, Ca mme magrejarriano ste Ttrojane; Si tornasse a mancià lo pprimmo pane;

A Bennera la mingria le votaje, E le disse: zellosa, non fa, ch'io Nzavuorio te piglio, ca so' gguaje, Ca se si stata ll' uocchio ritto mio, Qual'acito e cchiù forte tu lo ssaje. Si d'attizzà mme vene lo gollo Ssi Trojane, e ssi Griece, tu si fritta; E tte faccio morì, comm'a na guitta.

A Llena le tremmaie lo pedetaro,
Quanno vedde la Ddea cossì sbotata,
E ss' addonaie, ch' avea parlato sparo,
E sse le mese appriesso a la pedata:
Nè de le ffemmenaglia, che rrestaro,
Nulla allummaie, ca se l' avea annettata;
Ca fuie na cosa tanto de foracchio,
Comm' a quanno se nserva no lupacchio.
Arrivate a lo bello appartamiento,

Arrivate a lo bello appartamiento,
Dove steva Alisantro, ogne zetella,
Ch'a ffarese lo staglio stev' attiento,
Appe a pprimma mbroccata la cartella.
Vennera voze fa no compremiento
A Llena, e le tiraie na seggiolella;
Ca pe ppazzie non se nce po competere,
E a ffa la birba venarria da metere.
Postase Lena propio faccefronte,

Ncigna a strammotteià co lo maritor.
Quant era meglio, e ffusse juto a mmonte,
Comm' a ppollasto nfilato a lo spito.
Sì ommo tu de te mettere a ffronte
De Menelao? non fa, che sso prodito
Te venga n'auta vota, statte a llietto,
E scanza de te mettere a ss'appretto.

Disse chillo: fenisce a la mmalora,
No mme dare, Maddamma, cchiù ccottura;

Menelao mme vencle, ca la Signora Palla le voze da tanta ventura; Ma po lo guadagnale; ch'avvimmo ancora Nuie carche Ddio, che ssana la rottuva; Lassa sse baie mò, viene te stienne, Ch'avimmo da sopire aute ffacenne.

G 4



## LIBBRO

A lo Cielo a la terra refferente Songo li Ddei d'Omero, e dd' Epicuro; Chiste pe nuie non bonno sapè niente, Chille le ttruove anfi a lo cacaturo. Chi vo'agghiustà le cchierchia a ssi sacciente, Piglia lo conciavotte, e stia securo De le mparà, ca guasta lo copierchio, Tanto lo mmanco, quanto lo ssopierchio à A sti piezze de Ddei, che fforgia Omero. Vì che le manca de forfantaria! Giove e quaccosa cchiù dde femmeniero. Giannone è ttutta zirria, e ccardacla, Vennera è na jommenta d'alloghiero, Mercurio è llatro, ruffejano, e spia, Manco Pontannecchino se la sente D' avè no Ddio de chisse pe pparente?

E pecchè ognuno nne stea goliuso, Ca da no piezzo niente nn' avea ntiso; Omero, che ffu assaie rellegejuso, Mo torna co sti Ddei , che nc'hanno acciso: Tanto, che mme decea n' ommo gustuso, A ss' opera che ttitolo nce aie miso? Guerra de Troia? no, muta li tremmene, La guerra de li Ddei mascole, e ffemmene.

LIBBRO IV. 106 Ma scompimmo sta joja. Era 'n' Consiglio Sagliuto Giove, e cchell' auta canaglia; Oro scarpesa ccà nzì a lo cortiglio, Chi la lettèra mmereta de paglia. Se sciacqua, e ccomme stesse a lo Cerriglio, Ll'un'a ll'auto fa mbrinnese, e se mpaglia, E mmente ognuno s'onta la semmoja, Se piglia gusto, e ttene mente a Ttroja. Quanno Giove, ch' ardea, comm'a ttezzone, Pe ffa no scaudatiello a la mogliere, Commenza a ppasteggià Donna Ciannone: Site doie Ddee, che ve prejate avere Sott' a buie Menelao mprotezzejone, Comme se fa ntra Sdamme, e Ccavaliere: Uscia, e Ppalla, che mmò sedite apparte, Ma tutte doie facite sempe n'arte. Vuie v'allargate mò lo sottaniello, Tanto è lo llardo, ca và mpoppa chillo; Ma la Ddea, che mmantene lo vordiello, E pporta sempre mmocca lo resillo, Tene Alisantro sott'a lo mantiello, E lo coverna, tomm' a no pepillo, Che si a dduello ghio no poco ncasso, Lo fece ascì da chillo male passo. Ma giacchè simmo a pparlamiento chino, Voglio, ch' ognuno dica, che l'accorre, Si vò mollà la vriglia a lo pennino, E ddare de sperone a cchi già corre; O de sta chianca vò vedè lo fino . E cche se vasa pe nsi Achille, e Attorre;

Cossì Alisantro se va a ffa Remito,

E ttorna chella perchia a lo marito.

Mmen-

Mmente Giove facea sta predecozza; Pe pportà chille cancare a la pace; Le ddoie, che li Trojane aveano mmozza, E le vorriano fa peo de Starace, Pe non fa sto mellone ascì a ccocozza. Penza, ca fanno, comm'a ddoie fornace: Palla, ch'è ffiglia, se zucaie l'abbasca, Ciannone no, ch' ha la correa chiù llasca. Ncigna a cciofoleià: che nnorchia è cchessa. Che te scappa da vocca, oie barraccone? E lo sudore mio? è shiuto a mmessa? Sudore dico? fuie scolazione ; Duie cavalle, per ccorrere a la mpressa? Se so'reprise, e stanno a no pontone; Lo coppè sfracassato anzì a li chiuove. Mò è botata la lammia a lo Si Giove . Lo vizio mio è, ca te jecco a pprimmo, Quant' aggio ncuorpo; vi ca si la foja No juorno venne a tte de votà rimmo, E buò scancareià Priamo, e Ttroja, Se cirche ajuto a nnuie, te responnimmo Nule aute Ddei, fatte ajutà a lo boja : Ma Giove, inchè sentlo sta serenata, Se mese a ffa, comm' anema dannata. Se pò sapè, tu che Dejavol'aje, Janarone, co Ppriamo, e cco li figlie? Che ccontr'a cchisse no rrefine maje Fa nott', e ghiuomo machene, e consiglie? Va dinto Troia, e mmanciatille ccraje Crude accossi, comm' ostreche, o sconciglie, Fuorze te sazie, fa lo ppeo, che ppuoje, · Scumpe, ma'll' arma de li muorte tuoje.

Sa

202 LIBBRO IV. Sa che dico perrò, tienelo a mmente; S'io po voglio streppà quacche Ccetate; E ttu volisse bene a cchella ggente, Arrasso, no mme fa veni li frate, C'ogne parola aie da sputà no dente; Ca ssi paise, che t'aggio assegnate, Pe llazze, e ccuorne, azzocch'uscla lo ssaccia. Mme nce calaie co le stentina mbraccia. De quanta so' Ccetà sott'a lo Sole, Nulla de Troia maie mme die cchiù gustos Va. ca nce vide maie rose, e biole A chill' autare, sempe annecchia, e mmusto; E sta mmalora non se sà, che bole, Nè se contenta maie, quann' ha lo ghiusto. Dimme che cchiù, pe te caccià ssa foia, Te pò sbrammà, si non te sbramma Troja? Ma la femmena, ch' ave pe nnatura De volè fa semp'essa la dereto, Torna a llefrecheià la crejatura, E ddice a Giove: aie fatio lo decreto? Ma io purzì abbesogna, che spapura, Nuanze che nfra de nuie venga qua fietto; Ca pe ll' arma de Tata, è no castico Gruosso pe mme, niozià co ttico. Tre Cetà songo, Sparta, Argo, e Mmecena, Ch' io le porto affecchienzia cchiù de tutte; Si tu le buò schianà, pe mme dà pena,

Tre Cetà songo, Sparta, Argo, e Mmecena, Ch' io le porto affecchienzia cchiù de tutte; Si tu le buò schianà, pe mme dà pena, Schiana, datte da fare anzì che sbutte; Ch' io saccio già, ca semmeno a l' arena, si le boglio sarvà, ca tu mm' agliutte, E non pozzo arrivà, chisto è lo caso, Pecch' aie cchiù forza tu de no vastaso. Abbe-

Abbesogna perrò, ch' io mm' arresenta, Ca nfine tu non sì meglio de mene, Non dico mo, ca quanno s'apparenta, Non se vo' sapè cchiù da do' se vene; Ma a nnuie duie, non te serve de fa nfenta; Uno sango nce scorre pe le bene. Saturno a ttutte duie nc' ha gnenetate, E mme sì, guaie pe mme, marito, e ffrate, Ma già che ttu a li Ddei tutte commanne, Perdonammonce a imbrece sta vota: Ca chiss' aute, che ssedeno a li scanne, Le tocca a sa la parte de chi ascota; Lo piacere, che boglio è, che mme manne Palla, addove l'aserzete so' mmota, A ffa, che lo Trojano a la ntrasatta Rompa la lega, che co' ll' aine ha fatta; Tanto dicette e Giove se chiegaje, Che Palla li Troiane nzerretasse. Chesta scennie da le cceleste chiaje, Pe ffa merra li solete sfracasse. Vuò sapè comme parze? aie visto maje Cadè da Cielo stella, che sghizzasse? Si nò, fa cunto, che no peccerillo Da la fenesta jetta no strunzillo. E, comm'a quanno vede sta prebbaccia De russo, o nigro 'n Cielo na retaglia, La vide ascì senza colore 'n faccia. E bò sapè, pecchè lo ciuccio arraglia; Cossì chello liampà, chi jeva accaccia De mposturà la povera gentaglia, Dice a li smocche, come le peiace, Chi, ch'è signo de guerra, e cchi di pace Fic-

LIBBRO IV. Ficcata Palla mmiezo a li Troiane; Piglia la ncornatura de Laddoco, No figlio d' Antindro, e ccomm' a ccane Che ccerca lo patrone p'ogne lluoco, Pànnaro cerca, che co ll'arco mmane Pe ttirà, comm' a isso, nce vò poco; E ll'ascia mmiezo a cciento farenielle. Jute a la guerra p'aunà crespielle. E ddice: Ammico, si tu faie sta botta, De fa provare a Menelao na frezza: Te miette, cride a mme, gran paglia sotta; E ppuò lecenzeià chi t'arrepezza; Sulo sta vota, si la sacca è rrotta, Vide farence mettere na pezza; Ca si te molla ogu'auto la cartoccia; Lo Si Alisantro te darrà la coccia. Si tu l'arrive a ffa sentì sso spruoccolo: Che cchi l'assaggia è franco de Spetale; Ditto, che ll'aie, recoia, scarp', e zuoccolo, Te faie no carusiello, e n'aie cchiù mmale. E azzò, che cada, comm' a milo sciuoccolo, Di a Febbo, ca le faie lo buon seguale, De le scannà, pe buto a lo paiese Aine primmarule pe no mese. A Pannaro piacquette sto latino, E 'n sentì la faienza se lassaje. E ccride, ch' era fatto lo festino, Ma nce fuie no meracolo, e scappaje. Perrò se dice Omero lo devino, Ca fa sguiglià li Ddei, quanno so'gguaje, Tu mò aspiette addov' esce na stoccata, Quanto siente no Ddio, che ll' ha spezzata.

N'auta divinità, conta minuto, Minuto, quanto dicere se pozza; Quanta pirole, e ccorde ha no liuto. Quanta fibbie, e cchiuove ha na carrozza. Si po liegge d'Achille lo grà scuto, Rieste vacante, comm'a na cocozza: Vedite mò, che a Ppannaro fa il arco. Si nce vò tanto a ffa no catafarco. Era na vota Pannaro a la caccia. E na crapa sarvateca allummaje, La poverella non tanto s'affaccia, Che na frezzata mpietto nn' acchiappaje; Cade, e Ppannaro corre pe la caccia, E no paro de corna le trovaje, Che longhe avea sidece parme ll' uno; O tu, che liegge, mmoccate sto pruno di Disse chillo, inchè bedde ll'anemale: Sta maiestà de corna che nne faccio? Si so' cossì magniteche, e rreiale Chelle de Menelao io nò lo ssaccio. Nc'è ommo, che ssenz'auto capitale Sulo co cchesse s' enchie lo tenaccio; Ma io non voglio ghì contra natura, Che sta trobba l'ha fatta p'armatura. Co sto designo se pigliaie la via, E ttrovato no masto de poteca, Le consegnaie chella galantaria, Che l'agghiusta le ccorna, e nce le ssecae E ffece n' arco, ch' era n' armonia (Ca non è, comm'a st'aute Maste mpeca) Guarnuto d'oro, e llustro comm'a sciecco, Che nò ne' asciale lo Cuonsolo no piecco. Chi LIBBRO IV.

Chisto è cchill' arco, azzocchè lo ssacciate, Che Pànnaro mpugnaie, pe ssa st'appielle Ma pecchè, si se fossero addonate Li Griece, ca se sa sto trainiello, Avarriano le zzotte antecepate, Se mese nnante, comm' a no rastiello; Gente, che coprenn' isso co lo scuto, y Pozza tirà senz'essere veduto.

Piglia po st' arco, e apierro lo carcasso, Na frezza nce acconciaie npennata nova; Tira, e mmolla lo niervo, e ffa no schiasso; Che manco Apollo, quanno se nce prova, Chesta si a Mmenelao trova lo ggrasso, Se pò chiammà li Patre de la Nova; Pocca no niervo, e n'arco accossì ffino Te perciano na preta de mulino.

Ma Menelao, ch'è grà ommo dabbene, E la Ddea Palla tene p'avocata, E cchella a isso le vò tanto bene, Che nnanze vorria essa na frezzata; Vista la botta co che ffuria vene, Ch' a lo devoto suio era assestata, Levatele le fforze co no sciuscio, Lo montiero maggiore restaie muscio. Comm' a na mamma, che la crejatura, Mente che sfa la nonna, tene 'n braccia, Vede venì na mosca a la pastura, Lesto co na sguancella nne la caccia; Cossì mmierzo le ffibbie a la centura, La Ddea la sbota, e a ffallo esce la caccia: La pella non perrò, co ttutto chesto, Sbusciaie, quanto sarria n'uocchio de tiesto. ComCommè, quanno de Caria na majesta,
Che ffaccia na testera de cavallo,
Che la porta lo Rrè, ma quann'è ffesta,
Ntremmezza co l'avolio lo corallo;
O ccà nfra nuie, che ffaccia la menesta
De foglia, e cche la sferra, jenno sfallo;
Le ntacca ll'ogna, e bide chillo turzo
Ncarnato pa lo sango, che nc'è scurzo.
Accossì pe le ccosce a lo tallone

A Mmenelao, ch' ha ccarnatura janca, Lo sango jea, ch' è cchiù compassejone Vedè scanna no piecoro a la chianca. Ma nninche bedde sango Grammegnone Ascì a lo frate, se vattette ll'anca; Và de carrera llà co li Compagne; L'afferra pe la mano, e strilla, e cchiagne, Ma quanno Menelao, che stea sbattuto,

Vedde, ca la sgargiata è ppella pella, Subbeto lo vediste revenuto Nfacce, e se l'allargaie la coratella. Ma chillo, ch'allanzanno a ddare ajuto Corze, pe sta desgrazia da gonnella, Commenza a ffa no riepeto a lo frate, Ch' Uscla nce trova affette mmalorate. Donca, co ffa sti patte, e ghiuramiente,

Donca, co sta sti patte, e ghiuramiente, I' so' c causa, fratie, che susse acciso; E a cchi te rompe la sede pe nniente Nnanze a le pprimmo sila t' aggio miso s' Ma si nc' è Giove, e da l' appartamiente De coppa sente, e non è stato mpiso, O mò te le ccarsetta, o n'auto juorno, Ca cchiù ch' a suje, a isso va sso cuorno.

LIBBRO IV. 114 Te lo ddich' io, ca ste rrotola scarze Le ppagaranno le mmogliere, e ffiglie; E non sulo le ccase sarrann' arze, Ma pe nfi a sotta terra li coniglie; E a cchisse, che mmo fanno sse ccomparse, Dò a fluoco nculo, comm'a ccarrettiglie; Priamo, e li suoje, e ss' auta gente fauza La jostizia de Dio nn' ha da fa sauza. Ma si tu, frate, te la catacuoglie, Carreco mme nne torno de vregogna: Ca sti Mmalora quanto nce le ccuoglie, Si le buò fa restà pe n' auta scogna; E a li Trojane restano le spoglie, E ccotte peo le restarria la Duogna; Ca si Giove a sti guaje nò nce provede; E' no becco cornuto chi lo crede . E ll'ossa toie rommaneno 'n campagna, Senza d'avere ll'opera fornuta; Nè mancarrà chi jetta na castagna, Quanno l'armata mia se ll'ha cogliuta; E ddica, accossì faccia ogne ccampagna Lo Grieco . comme chesta l' è rresciuta. Che ccà lo frate sta a ngrassà li frutte, Tanno te prego, o terra, che mm'agliutte. Ccà scompe. E Menelao de bona razia Se vota a Grammegnone, e lo consola: Fratiello, non è tanta la desgrazia; Ca la frezza passaie la pella sola:., Dio, è ste cchiaste, e sta correa dengrazia. Si nò, deceamo bona notte, Cola; Ma la correa co le cchiaste da sotta

Hanno fatto ghi mmatola la botta .

Niras

Ntramente non borria co sso pparlare; Che tu faie, che l'aserzeto spantasse: Lo Frate lebbrecaje, comme te pare; Vorria perrò, che priesto se chiammasse Maccaone, che benga a mmedecare: Artesciano, fratiè, de primma crasse, Figlio a Scolapio, ch' addò mette mano, O ccriepe, o schiatte, t'arreventa sano. Tartibbio, addove sì? no zumpo, e ttreva Maccaone, e cche benga luoco luoco; E sì pe la stoppata nce vonn'ova, Vì, si pe sciorta nn'avesse lo cuoco. Vuò che te dica? ha fatta na gran prova; Fratiè, ssa frezza, e sibbe trase poco, ·Non può negà, ca n'è cuorpo de masto: Ma isso nn' ha la grolia, e nnuie lo nchiasto. Corze Tartibbio, e Maccaone venne, Ca 'n che sente l' addore de lo vagno Ssa bona gente vola senza penne, Ma so' nuemmice assaie de lo sparagno, Vedde la frezza, che non troppo scenne,

Ma sficcagliato ha sulo lo tompagno, Primmo voze, ch' ognuno se la coglia, Azzò la scienzia soia non se scommoglia : Lecenzeiato de mannato reggio

Chi era venuto a ffa, muccio mme pesa, Le scippaie la sajetta lieggio lieggio, E ccarche scarda, che se nc'era mesa: Po la correa, ch' avea fatto lo prieggio, Pe la ventresca, azzò non fosse affesa, L'asciouze, e le levaie lo piett'a botta, Che ffece assaie, pe nsesetà la botta.

## LIBBRO IV.

TY E ddapò mese vocca a la cannella, E sse zucaie lo sango, che nn' asceva: Cossì st'arte, ch'a nnuie pare novella, S' allecorda l'aità d' Addammo, e dd' Eva. Po co na zorbia le nchiaccaie la pella, Che fuorze fuorze manco nce serveva; Ma pe ddà viento a la professejone, Disse, ch' era secreto de Chirone.

E cche Chirone lo dette a lo patre, E ppo lo patre lo mparaje a isso: Donca ha paricchie mise, che ssi latre Stanno pe mposturà l'Abbocalisso? · Buon prode a cchi ha dda fa co li camatre: Ca lo munno sarrà sempe lo stisso, E a ssi truffamalate avarrà fede,

Ch' a ttutte ncresce stennere li piede . Mmente ccà a Mmenelao mette lo nchiasto Maccaone, e le zuca lo pertuso, Da chella via se tocca n'auto tasto. Ca li Troiane fanno lo nfernuso; E quanno isse avarriano da sta a ppasto;

C' a lloro se pò appennere sto fuso, S' avanzano co ll'arme, e ognuno ammola, Pe ssonare a li Griece la cognola.

Sto pprocedere tanto sbregognato A Grammegnone fa mancià la mappa;

Vedennose cornuto, e mmaziato, E nninche nne sentle ll'uosemo, scappa: Ordena, che ssia tutto squatronato L' aserzeto a lo primmo tappa tappa : Chi lo vede, che ffa pe cchelle ttenne, Porria dicere a Mmarte, trasetenne:

hà curzo pe lo frate, e cchella stizza
L'ha fatto miezo perdere lo llummo.
Vò, che de chillo sango p' ogue sghizza
Li Trojane nne pagano no sciummo:
Ma azzocchè, jenno appede, no scapizza,
Ca co ttant' arme pesa, comm' a chiummo,
Nnanze, che s'aggia da sorchià sso vruocciolo,
Penza tenè a requesto no carruocciolo.

E ddice a Rremedonte lo cocchiero,
(Gente, che nsò addò va, lassa lo fieto)
Attacca, e'n che sì ffora a lo quartiero,
Vieneme chiano chiano da dereto,
Azzocchè mme reposo a lo cceniero,
Si pe sciorta mme stracquo, quanno meto,
Ma non penzare de mollà la vriglia,
Sibbè vene lo cancaro, e tre piglia.

Fa la viseta po fila pe ffila,

E ssi trova chi ha bona ntenzejone,
E non ha cera de fa Marco sfila,
Le dice: che borrla da te, ffratone?
Che mmò, ch'ascimo, sierre ll' uocchie, e nfila
Ssi cane senza reputazejone,
Che ll'aino mò spaccato co le ccorne
Teneno, e Giove stisso dint'a ll'orne
Ma vuie, che Giove be' lo canoscite,
Si piglia juste a tutte le mmesure,
A cchille, che le fanno ssi vestite,
Nc' ha d'ajutà, pe le menà li ture;
De sso streverio nuie nne simmo zite,
Lloro hanno dato causa a ste rrotture;
Si Giove vò, de carne de Trojane

Nn' ha da yenì sfastidio nzì a li cane.

LIBBRO IV.

Troja, de nsametà la quintassenzia,
Cchiù tradetora de no scorpejone
Nira poco tiempo vene a ppenetenzia,
Nce vene. Di mme guarde Grammegnone;
La cerca s' ha da fa co lleverenzia
Nfi a l'acchietto a ttutt'ucmene, e pperzone,
E cco li figlie a ppietto sse scalorce
Se vennarrano a morra, comm'a ppuorce.
Ma si mmatteva quarche cacasotta,

Te le faceva na nsaponatella,
Che si era muollo, comm' a na recotta,
Lo facea tuosto cchiù dde na fresella:
O schiacco de frezzate! a pprimma botta
T' avarraggio da dà la semmentella;
Aie fatto già, senza senti tammurro,
La torreiaca, fede de ciaurro!

Pare justo no crapio, quann' ha fatto
Na gran carrera, e sse jetta pe mmuorto,
Cossi te veo gialluto, e scontrafatto,
E ssenza puzo, e co lo labbro smuorto.
N' auta vota vesogna, che mm' accatto
L' archemmese pe ddareve confuorto;
Ma si te siente propio, che non vale,
Vavattenne a mmalora a lo Spetale.

O vuoie, co lo descenzo, che te torce, Ch'escano, comm' a ll'ape da le celle, E bengano ssi birbe co le ntorce A ccantare la recoia a sti vascielle? Tanno voglio sapè, comm' appaluorce, Si prieghe Giove, che te dla l'ascelle Giove derrà, si non può ghì pe ll'ario, Rattate, bello mio, lo tafanario.

Ma

Ma venne appriesso a sto decurzo ammaro No parlà doce, comm' a ffranfellicco: Ca vedde chillo caro, e cchiù cca caro Ddommeneo, che dde forza è tranto ricco. Ch' a no puorco sarvateco và a pparo: Ma p' arranca na siquenzia de spicco, Primmo da no famiglio fu stojato, Ch' avea fatto la scumma, e stea sudato: Po spara: o Ddommeneo, frate mio d' oro; Tu saie, de te si nn' aggio fatto cunto; O ca vago a la guerra, o ca mme nzoro, No ll'ascio n' Aiutante accossi prunto; Ca sì balente a cquasesia lavoro, Massema si s'è ffatto lo ppan'unto; Ch' a ttavola, si pozzo, i puro sceglio, Ma tu nne cavolije sempe lo mmeglio . A lo sciacquitto po t aggio norato A la varva di tutte ssi Signure, . Ca quanno jeva attuorno lo mpagliato; A loro lampe dea de crejature, Ma lampe pe nnuie duie tenea capato. Ch' erano spezie de ncofenature ; Ma mò, fedè, ch' aie da tirà lo stravolo; Fa, comme te pigliasse lo Dejavolo. Scorna, sdellenza, smafara, sfracassa, Chello, ch'aie fatto arreto, aie da fa nante, E ffa a bedè, ca nullo non t'appasa De cuozzo, e cch'aie ragione, si t'avante. Chillo respose : Masto và te spassa Pe ss'aute ttenne a ffare lo Pedante. A cchisse dì, che bottano le mmano. Ca i' pe mme so' Pprevete paisano. GramLIBBRO IV.

1 20 Grammegnone s'abbia tutto contiento; E ttrova nfra la carca li duie Jace; Che se coceano, pe sto trademiento, Dint'a lo viuodo suio, comm' a spenace: A Ttroja nò le vasta Veneviento, E mmò, ch' armano chisse, vò sta pace; Ca dereto le và de nfante appede Na nuvola, che maie fenì non vede. Comm' a quanno lo povero Craparo Che sta pascenno ncopp' a quacche autura, Vede venì na nuvola da maro, Che Ponente la votta scura scura; Isso, che ssape a ddì, si costa caro Lo llassare le ccrape a la verdura, Priesto dint' a na grotta, miezo muorto Ncarafocchia la mantra, e ppiglia puorto; Cossì st'alarbe veneno secate Co le llanze, sfilanno pe lo cchiano, Appriesso a cchille duie scommonecate,. Pe ddà la mmala Pasca a lo Trojano. Grammegnone vedenno sti Sordate, Tanto se tenne la vettoria'n mano, Che na chiorma spiccaie, che co li cuorne Vettoria annunziasse a li contuorne. Dapò s'azzecca a li duie Campejune, E le dice, fratielle, non credite, Ch' io vengo pe ddar' armo a dduie liune; Ca nce nne date a nnuje, tanto nn'avite. E si lo niervo de ssi battagliuue Valesse la mmità, che buje valite, Pe chill' uocchio de Dio, che gira attunno, Non dico Troia, addommarria lo Munno.

Lassa

LIBBRO IV.

Lassa chiste, e n'abbenta, e bota, e scorre Pe ll'ante ttenne, allecordanno a trutte; Arriva a lo quartiero de Nestorre, Che non monnava pera breamutte, Ma de la gente scompartèa le mmorre Cossì affinate, comm' a li presutte Sta spartuto lo mmagro da lo ggrasso, Che manco si tenesse lo compasso. Grann ommo! nfronta la cavallaria Squatronaie, comm'a ddi, cavalle, e ccarra: Da dereto mpostaie la nfantaria, Ch' a l'aserzeto serve, comm' a sbarra; Mmiezo la gente frolla, e pe sta via Pe fforza ha da jocà la sciatamarra; E da tanno nnì ccà, dice la Grosa, Ll' essere puosto miniezo è minala cosa. Po chist' urdene die: chi va a ccavallo Tenga lo capezzone, e non se lassa; Nò le venga gollo de fa qua ballo, E scappà unante, e mbroglià la matassa; Nè dereto ha da ghì ca chisso è ffallo. E a li nnemmice faciarria la grassa; E cconca da no carro a ll'auto vene, La lanza ha da mpugnà, si vò fa bene. Cossi hanno fatto già li viecchie nuoste . Ouanno jevano mura scalejanno, Accossi t'ammaccavano li tuoste, E-le Ccetà pigliavano volanno. Si auto no è ddinto a sse capo voste; Aspettate de fede lo malanno; Le ffila voste hanno da star' aunite, Comme stanno a la perteca l'antrite. Capasso

LIBBRO IV. T32 Cossì parlaie lo Viecchio saracone; Che cchiù de no giagante avea cerviello; E a squatronare no nee po Sansone, E ogne parola fa no sosamiello, E sfa copeta anzi da lo focone, Tanto chino de mele ha lo vodiello: E Grammegnone dint'a sta dorgezza Tutto se vavejaie pe l'allegrezza. Viecchio bello, strillaie, Viecchio fatato, Cossì, comme ssa forza alluoggie'n pietto, Non fusse a le ddenocchia nseserato, Ne de paposcia avessemo sospetto; St' assedio da quant' ha sarria spicciato, E Ttroia tenarria lo collaretto; Ma la mmalora toia vò. che staie muscio, Nè bince maie, sibbe faie sempe fruscio. Disse Nestorro : Eh si mò fosse chello, Ch'era duciento cenquant'anne arreto, Ch'a Rretaglione fice sto cortiello Ascì de lo vellicolo no fieto! Mo penzo, chi n'è buono a lo vordiello, Manco è buono a la guerra, e mm'accojeto; Chi serve 'n gioventu co la serrecchia; Serve po de consurda, quanno mmecchia. Cossi li Ddei spartute hanno le ggrazie, Nè d'ogne tiempo nee danno ogne cosa; Ma sibbe la vecchiaia, e le ddesgrazie Mme diceno, n' armà, va t' arreposa; Le boglie meie de carna non so' ssazie, E si non pezzo mò dà na cagliosa, Mme spasso a tenè mente, e bago attuorno, E a cchi faccio na lauda,e a cchi no scuorno.

Lo

Lo Rre va mnanze, e trova Menestreo, Che ttene ntuorno la gente d'Atena . E accanto Aulisso stea lo fariseo. . Ch'a boglia soia li Cefarune mena; Le parze, che ffacessero Zimeo, Ca n' hanno ntiso, o ch'anno ntiso appena Li strille , e stanno tuoste comm' ancunia, Cchiù pe bedè, ca pe bolè fa a ppunia. Nninche adocchiaie lo Rrè sti spenzarate . Che le votaie lo mmale de la luna : Che mmalora facite, oi Sì Sordate? Oi Menestreo? pe Ddio no nne taie una . Tu n'auto a cche si buono? a fa vescate? E a ntapecà che nce voiria la funa?. Vuie, che avite da essere li primme, Ve site date a sfa parte de nchimme Quanno se tratta da venì a lo taffio, Nò nc'è nesciuno, che ve passa nnanté; No ne' è nescinno tanno, che sia zaffio. · Quanta nne vide, tanta terre sante : L' arrusto non se piglia co lo raffio, Lo carrafone lo vonno lampante; Mo, che se penza a dda no schiacco matto. Mme state a ffa lo Jodece a ccontratto? Aulisso sente sente, e pò se sbraca: Grammegno, tu se sa, che ccancar' aje? Che ddice? co cchi parle? chi se caca? No l'appizzare a nnuie sso vicallaje. Nò nc' è nfra nuie, chi faccia torriaca. Si Spocchia; e nnanze llà mme vedarraje Ghi a ttrovà li nnemice, in che nce traseno; Ma Voscellenzia parla, comm'a n'aseno.

T 34 Vedenno Grammegnone, ca s'è ccurzo, Cagnaie lengnaggio, e la pigliaje a rriso ? Si Aulisso, che ccos'è? ch' aie visto l'urzo? No nne sia echiù, che ppuozze morì mpiso? Già saccio, c' aie no stommeco de sturzo, Nè tte trovaste maie scarzo de piso; Semp'aie avuta bona ntenzeione, Nè mmaie t'aggio tenuto pe ppotrone. Va mò, fa ca fuie buono, e ssi s'è dditta Carche menchionaria, aggela 'n culo; Ca si arrivammo a ppadeià sta sditta, Ne' agghiustammo nfra nuie da sulo a ssulo. Chi dice, ca non sì perzona mmitta, Dille da parte mia, tu si no mulo. Si aie ntiso cosa, che te dispejace. Vaga n funno de maro, e stammo pace E ssecotanno sta processione, Dico, ca venne addove stea Diomede Ntuorno a li cocchie e nce mettea sapone, C'ha nn'oddio assaie lo ccammenare a ppede. Rente le stea chill'auto cancarone De Stennelo, che fuie figlio, ed arede De Capaneo, chell'anema de pece, Ch'ognuno sape, Giove che le fece. Lo Rrè l'ammasca, e ssubbeto se nzorfa, Ca non se pò scordà la mal' ausanza, E ccommenza a ccantarele la zorfa, Senza respetto avè, senza crejanza, . E ppo quanto cchiù sta , tanto cchiù ngorfa, E ccerca propio na nzagnia a la panza; Ca sia quanto se vò granne chi affronta, N'è buono, che se metta tanto mponta.

Com-

Commenza a stipulà co no felaccio, Che chillo appe d'avè na gran pacienzia. S'io l'azzenno, sacciate, ca lo ffaccio, Pecchè dato mme fuie pe ppenetenzia; Ma si carcuno nc'è, ch'i no lo saccio, Che mme vò carolà senza coscienzia; Chisto è lo caso de mo fa se' mise, Che chille scurcio fare l'apprommise. O figlio de Taddeo, dì che t'è ddato? Pare, ch'aie la quartana, e ttutto triemme, Tu non sì ffiglio a cchill' ommo nnorato Da chi non potea asci no gnemme gnemme Chillo non tenne maie la spata a llato, E tru , pe la caccià tutto te spriemme : Co ll'uocchie mmota vaie, p'auzà li puonte, Sibbè t'avesse da portà Caronte; Pateto fece mute belle scene, Ch'io credo a cchi l'ha biste, e mme le ddice, Comme, quanno venettero a Micene, P'arrollà gent'e isso, e Polenice, Che li Griece, pe ddare addove tene A li Tebbane , ch' erano nnemmice , De fa l'assedio aveano accommenuto, E le mmannajeno pe ccercare ajuto. F. Ca so steamo ne nce lo mollare. Ma Giove po no nce lo fece dare, Ca non se vo' fa maie li fatte suoie; Mmente li duie già steano pe ttornare, E aveano fatta na jornata, e ddoje, A Ttaddeo na staffetta fuie mannata, Che ghiesse a Ttebba a pportà na mmasciata.

LIBBRO IV.

1261 Jette, e ttrovaie na chiorma de Tebbane; Ca'n casa de Tiocro no era cardo; Isso s' allecordaie, ch' avea le mmane. E lo perdente è cchi se sose a ttardo, Mperzò se mese a ffa cose de cane . Sulo, e ffrustiero; e si quacche mallardo De chille llà se nsonna aprì la vocca . Le caccia na lucerna co la vrocca. Pò fa che bole, ca 'n protezzejone Comm' a ccardascio suio l'avea Menerva r Ma nninche asciuto fuie da lo pascone Se penzaie pe la via de pagà ll'erva; Ca li Tebbane aveano ntenzejone Pigliarelo a lo chiappo, comm' a ccerva; Mesero cenquant' uommene a n'agguajeto ; Credenno, che speduto era lo chiajeto. Guidavano duie Cape sta scoglietta, Uno è Meone, e ll' auto è Llicofonte; Ognuno se stirava la cauzetta, E avarria mmestuto Radamonte: Ma le carcaie de muodo la chianetta Taddeo, che le mmarcaie tutte Caronte; Uno se nne sarvaje, che ffu Mmeone, Che ncuollo avea carche devozejone. Mesurate tu mò, vide si figlio Di da no tauro fin'esce no coniglio, O n' aino po' venì da no leione .

Si tu l'appasse, è quanno vaie n Consiglio. Llà vasta, ch' uno sia no chiacchiarone; Ma si s' ha da mostrà na valentia, Sì ffiglio a lo mmalan, che Ddio te dia.

Dio.

Diomede caglia, e sta sbrasata pazza, Pe rrespetto a lo Rrè, se l' ha sorchiata: Ma Stennelo, che bene d'auta razza, Fu assaie, ca no le fece n'appuzata; Ma disse : lloco nce vorria la mazza . Ca tu fine miente, i' so' mmeglio de Tata; E cchisto de lo patre, e non è sposeto, E ttu sì un bestia, e parle a lo sproposeto. Azzocchè ssacce, co na vranca d' uommeno Nuie non ficemo cunto de la morte, Nnanze a no muro, che te dice, ah Dommene! Pigliaiemo Tebba, ch'ave sette porte. Non ssaccio che me cunte e cchi me nuomene, Parla co mmico, e llassa sta li muorte; E ssacce, ca non foro accossì tuoste, Salute a nuie, l'Antecestune nuoste. Ma Ddiomede, ch'è ommo cchiù de sinno, A Stennelo se vota co na gronna, E ddice: Cammara, tu non si nninno, Ma corcate, te prego, e ffa la nonna; Chisto ha ragione d'esse ntiso a zzinno, Ca si arrasso la ditta n' asseconna. E cch' isso abbusca, e non se piglia Troja, Se fa fa na cannacca da lo boja. Vesogna addonca a sso cerviello stuorto

Mostà, ca puro nuie simmo de ll' arte, Nè se nce dà la razejone a ttuorto, Ca de sta zussa nne volimmo parte; Nè ccà nce stammo, pe gguardà lo puorto, Pe ttenè lo scenario, e stare a pparte. Disse, e giaccato da lo cocchio zompa, Che parze no cannone, che se rompa. Ntra-

LIBBRO IV. Ntramente de li Griece jea sfilanno Appriesso a ll'una, ll'auta compagnia, Li Caporale a ttutto ordene danno De quanto è necessario pe la via; Stanno tutte a sticchetto, e ttutte vanno Comm' a nnovizie, e non se sente cria; Ll'arme perrò spommecejate, e brune Le ffanno comparè cchiù de lo cchiune. Comm'a ddi, pe n'asempio, si lo mare Frusciano li Poniente, e cchillo abbotta, Vide li'un'onna a ll'auta secotare Nfi a nterra, si da scuoglie non è rrotta: E ppecchè ghiettta scumma, a ccierte pare. Che sia male de luna, che lo sgotta, A ccierte, ch'è mbrejaco, e cchillo vuommeço Lo venga a fa p'alleggerì lo stommeco. Ma li Trojane so de n'auta pasta, Ognuno strilla, e ffa tale greciello, Che ppare de sentì, quanno se crasta,

Ognuno strilla, e sta tale greciello,
Che ppare de senti, quanno se crasta;
Parlanno co pperduono, no porciello.
Ma chi maie da le ppecore se scrasta,
E a lo mmognere stà co lo cerviello;
Mo, ch' Omero stà caudo a stantasia,
Ch'a na mantra de pecore s' abbia.

Si verboravia uno a na mantra granne
Va, addove nee so'ppecore a mmigliara,
E ttrova, che se mogne a tutte banne,
E s'enchieno le ttine, e le ccaudara;
Si ll'aine da fora a le ccapanne
Fauno bè bè, sente le mmamme a gara
Pe ggolto de li figlie fare strepeto,
E se metteao a sta tutte no riepeto.

Accossì li Trojane: ecco strillare
Fanno na Babbelonia, e non so'ntise;
Ll'uno non ntenne ll'aute a lo pparlare,
Pecchè so'gente de ciento paise.
Nè nce manca quà Ddio pe l'attizzare,
Ca chi vò chiste, e cchi vò chille accise,
E nc'è no vottafuoco p'ogne pparte,
Palla a li Griece, e a li Trojane Matte.
Jeya l' Arrissa attuorno co lo miccio;
Ch'a Mattal segon, e sseme l'accompagna;

Ch' a Marte è ssore, e ssempe l'accompagna; Va vestuta de spine, comm' a triccio, E ghiettanno le bà pe la campagna; Nc' è la Paura, nc' è lo Tremmoliccio, Che fa mollà a cchiù d'uno le ccarcagna; Nsomma se so accocchiate a sto maciello Li meglio ammice, ch' aggia Farfariello. Co li scute serrata in che fu a ttiro

La gente, è che le llanze se menaro,
Ecco se ncigna a scotolà lo piro,
E l'ammature enchieno lo solaro.
No grullo siente ccà, llà no sospiro,
Chi squarcioneia, si ll'è benuta n paro;
E cchiu ssango scorrea pe lo tterreno,
Che a telempo suio no nne cacciaie Galeno.

Comme quanno da cimma a le montagne Vanno li sciumme a pprecepizio a bbascio, E ss'agghiontano po da buon compagne A na fossa, o vallone lo cchiù bascio; Lo pastore de ll'acqua, addove fragne, Lo fruscio sente, e rresta comm'a n'ascio; Cossi dinto a sto primuno abbattemiento Se mmescajeno li strille, e lo spaviento.

r

LIBBRO IV. 130 Si nc'è ccarcuno, a cchi sto paragone No le garbizza, e ffa lo musso stuorto, L'alletterate ll'hanno pe ccoglione, E ssi pipeta cchiù, saccia, ch'è mmuorto: Ca de quant' erva nce chiantaie Vavone, Nò nc'è meglio de chessa dint' a st'uorto. Chi vò scartare ste ssemmeletutene, Pe quatto pile vo'lassà le ccutene. Antiloco, ch'è ffiglio a buono patre, Fece no cuorpo, che s'ammortalaje; Vedde Chipollo nfra le pprimme squatre Ch' a li compagne dea fastidio assaje, Le diè na botta a lo nnommenepatre, E ll'uosso, comm' a pasta le sperciaje; · A lo ccade, parze cade na torre, E ccorze Sautanasso pe le nforre. Brè Lefenorro visto chillo stiso, Penzaie de s'acchiappà le scauzature, E a sfa lo tirapiedo s' era miso, Pe lo portà da rasso a li remmure; Non sapea, ca le spoglie de lo mpiso A lo boia s'aspettano de jure; Ma scopierto de scianco, inchè s'abbascia, Le spertosaie Agennore la cascia . . . . . Attaccano pe cchisto n' auta buglia Da ccà li Griece, e da llà li Trojane, Comme fanno li lupe pe ssa Puglia,

Da ccà li Griece, e da llà li Trojane, Comme fanno li lupe pe ssa Puglia, Quann' escenò affamate da le ttane; Se chianchejano nfrotta a sta barbuglia, Tutt'è na cosa Nobele, e Quasciane; E lloco Jace figlio a Telamone Lo aglio ammasonaie d'Antemione.

Lo chiammavano a cchisto Semmoniello, Ca depietto a lo sciummo Semmoento La mamma lo cacciaie da lo portiello, . Mmente tornava da vedè l' armiento . Comme la vacca jetta lo vetiello Senza vammana, e ssenza nfettamiento: Ll' ommo potea fa bene, ma morette. E lo patre le spese nce perdette. Ch'a la zizza deritta na lanzata Jace l'adderezzaie, chill' arcecuorvo. Che ddereto a lo schino l'è ppassata; E lo fa mproscenà dint' a lo mmuorvo: Comm' a quanno dà ll'utema accettata No Masto d'ascia, e ffa cade no suorvo; Pe sfa gaveglie; e rresce lo designo. Ca lo fierro è cchiù tuosto de lo lligno.

No figlio de lo Rrè de li Troise,
Ch'Antèfo ha nommo, in che bedie sta hotta,
O sia pe se fa metter' a l'avise,
O veramente ca vò fa lo ppotta,
Tiraie na lanza a Jace, e Lleuco accise,
Che non diss' auto: chesto è che mm' abbotta:
Ca de ciento lanzate a ll'anguinaglia
Mme nne so' rriso, e mmò chesta me smaglia.

Leitco voze morì lo poveriello,
Pe sta isso purzì lo schiattamuorto,
Ca mmente se carreia non morteciello,
Antèfo le spedle lo passapuorto.
Ma Aulisso, che l'ammava da fratiello,
Quanno le vedde sa lo cuollo stuorto,
Se sece accossì bestia pe la stizza,
Che a cchi lo sconta mò, nne sa na pizza.

he a cchi lo sconta mo, nne fa na pizza.

LIBBRO IV. 132-E, ccomme se trovaie tutto giaccato, Corre, che ppare statola de fierro, Shota chill' uocchie, comm' a speretato, E ffa scumma da vocca, comm' a berro: Li Trojane, quann' appero allummato -La lanza, che ttenea, quant' a no cierro, E cca piglia la mmira, e bò tirare, Nncignano a fa lo grancio, e a rrenculare. Tira lo cano, che no sgarra maie, E nce ncappa no cierto Dimoconte, No muletto de Priamo, e lo passaie Da ll'una chiocca a ll' auta, e ghiette a monte. Vedenno, ca pe ttutte nce so' gguaje, Attorro, arreto jea, comm' a no Conte; Considerate vuie ll'aute Trojane, Si cchiù li piede menano, o le mmane. Già l'aserzeto Grieco assarpa unante, ...

Cia l'asetzeto Gricco assarpa innante.

Nutramente lo inneminico vota fuoglio:

Se tirano li muorte tutte quante.

Ca lo primmo niozio è de lo spoglio;

E ppo jettano tale strille, e ttante.

Ch'ognuno avarria ditto: e uoglio è uoglio;

Tanto, che a Febboche de Troia è ttiennero,

E a lo Castiello stea, le buce vennero.

Annicchiava pur' isso da llà ncoppa:
Ah ccavalle Trojane! a buie sto smacco?
Quanno nullo de vuie meglio galoppa?
Decimee, mannaggia Parasacco.
Se chille so' de fierro, e buie de stoppa;
Puorce, mò, che nce manca chi v'adaccia;
Che nò nc' è Achille, e buie votate faccia?

Sto Dddio, che de li suoie sentea lo schiacco,

Cossi

Cossì da luongo scampaneja A pollo;
Ma da chell' auta banna nce stà Palla;
Che si vede carcuno, che ba muollo,
Tanto ll'ha da ntostà, nfi che se spalla:
A la llerta, decea, si nò ve zollo,
Ca si schitto nce veo na cera gialla,
Ve juro pe la mia vergenetate,
Ca ve faccio tornà tutte sciaccate.

Mmente và confortauno, ecco no sasso;
Che fu menato da Piro a Ddiore,
Couze a la gamma, e ffece grà sfracasso;
Roppe li nierve, e ll'uosso ascle da fore,
Mmerteca, e a li Compagne a cchillo schiasso
Stenne le mmano p aiuto, e ffavore;
Bench' isso avea, s'era cerviello sano,
Da stennere li piede, e nò le mmano.

Pecchè datolo 'n cuolo chillo piro,

Non sò si Caraviello, o Mastantuono, Die co ll'asta a la panza, e a lo retiro Nue fece ascì quanto nce stea de buono: Ma sto guappo campaie u' auto sospirò, E sse sentie lo lampo co lo truono, Ca l'arrivaie la lanza de Toante, 'Mmente fujeva, e lo sbaraie da nante.

E statosele adduosso, scippa ll'asta,
Che stea mpizzata dinto a lo premmone,
Parenno, che sso ppoco nò le vasta,
Le cacciaie le budella da presone
E ssi gente nò nc'è, che le contrasta,
Già l'arresedeava arme, e ghieppone;
Ca sta canaglia nò ntenne vettoria,
Si nò lleva a li muorte anzl a le ccoria.
Cossì

LIBBRO IV. Cossi Toante se nne ghie doluso; Pe se nne portà sano lo pelliccio; E cchille duie, comme de guerra è ll' uso; Nullo de l'atterrà se piglia mpiccio. Sia no Barone, sia n'ommo famuso, S'ha dda fa pe li cuorve no pasticcio: Ma, comm' a lloro, nc'è gran folla attuorno De ss' addormute, a cchi maje non fa juorno. Omero a lo chiegà sta scartapella, Dice bene de tutte, e sfa jostizia. Chi fosse stato sott' a la gonnella De Palla, ma pperò senza malizia, Potea vedere da na fenestrella; Quant' ognuno mostaie de valentizia. Omero, che nce stette, accossì scrive, Ca fuino cchiù li muorte, che li vive.

Fine de le libbro quarto :



## LIBBRO V.

Uanto mporta d'avè na bona spalla
D'uno, ch'addomenia, e tte protegge:
Ca si peo de Nerone, o Caracalla
Tu faie ire de Ddio, so ccose legge.
Diomede mo, ch' ha guadagnata Palla,
Fa l'inferno, e ntra ll'aute scenofegge,
L'arrescette chiavà na botta a Bennere
Senz' avè male, e ssenza manco spennere,

Pe ffa sagli tant' auto sto Fedele,

Che no nce sagliarria manco na crapa, Le mese 'n cuorpo rrobba assaie crudele Palla, e tte lo mpallaie, comm' a na rapa; Che chillo, che sta sotto a San Michele, Pararija no sordato de lo Papa A ffront' a cchisto, pocca die cagliose,

Che, st songo lo vero, so gran cose. Luce chill ermo, luce chillo scuto, Che ppare, ca pe ttutto jetta fuoco.

Ma pecchè lo Poeta ha ffatto vuto
De di maie veretà, ca pare poco,
Vo', che ssia propio, e non che sia paruto,
E cche nce pozza apparecchià no Cuoco,
E ppe notte, che ssia, rente a Ddiomede
Senza cannela puro se nce yede.

Po

IBBRO V. 136 Po secoteja: aie visto maie d'Autunno Na stella, che s'è ghiuta a llava a mare; Che quanno nn'esce fa prejà lo Munno, Cossì polita, e ccossì llustra pare? E cchi credea, che fosse juta a ffunno, Stà a tenè mente, addò se va a stojare: Nsomma parze, inchè benne st'arteficio, Ca lo juorno venea de lo jodicio. E nnanze de sparà Palla lo votta Addove stà lo fforte de la guerra; Maro chi se nce prova a primma botta, Ca mme pare mpossibele, che sferra. Nsostanzia duie, che l'attoppaieno sotta, Uno scappa a ffui, n' auto s' atterra. E sso' figlie de Prevete, e Borcano N' avea de chisso meglio Sagrestano. Sto Saciardote avea nomme Dareto. De li figlie uno Iddèo, ll' auto Figgeo, Che ll'arte de lo patre avenno 'n fieto, De tutte ll' arte sceuzero la peo; Ca chi maueja ll'arme, a lo ddereto, Ch' aggia da morì sano, i' nò lo ccreo, Ca quanto cchiù nc'arresce,e cchiù s'appretta, Comm' a sti duie, cchiù priesto s'arrecetta. Ncopp'a lo carro lea commetamente Sta pateglia de frate, e ccommatteva Smammata da lo riesto de la gente, E cco ppoco jodicio, e mmuia leva Sconta Diomede ; e comme fosse niente; Figgeo tira la lanza, e bo', che beva; Ma comme jesse a mmestere a na preta, Allicca, e ppassa, ca non troppo ha seta.

Dis-

Disse Diomede; voglio, che te mmizze De nne trovà la via, ca nò la saie, E le schiaffa la soia mmiezo a le zzizze; Che ghiette 'n terra, e mmuorto nc' arrivaje. Quanno lo frate vedde sti carizze, .. Chianta lo muorto, e non vo' sapè guaje, Ma se lassa a sful co n'uocchio nnante. E n'auto 'n culo, 'comm'a Ccravaccante. Lo Grieco cchiù gravante non potette Secotà chisto, ch' è scarzo de piso, E cò gran delegenzia se nne jette, P'arrecenà le flibbie a cchill'acciso; Ma sgarraie, ca gran neglia nce spannette Vorcano attuorno, nninche na appe aviso: De lo patre ha pietà, ca senza chesso La lleverenzia soia morèa ciesso.

Diomede nne cavaie da sta barruffa,

A quanto potio sa, chilli cavalle,
E a li compagne, pe scanzà qua ttrusta;
Le ddie, che le pportassero a le stalle:
Quanno suie visto Iddèo, che se l'affussasse l'atusta suiso, ch' erano li galle;
Li Trojane, che sanno li spuzzette,
Se vorriano mmutà li cauzunette.

Ntra chisto mente Palla, che de Marte
Nen se une pò fidà, ca ll'è contrario;
Le chiacchiareia tiratolo da parte:
O tu, che le Ccetà faie ghl pe ll'ario;
E ll'uommene chianchile, nè ssajè aut'arte;
Giacchè nullo de nuie tira salario;
Stammo a bedè, lassammo fare a cchisse;
Che Gioye nò nce zolla a nuite pe isse.

LIBBRO V. Cossi ddice , l'afferra , e lo carreja ; E lo face assettà ncopp' a na ripa De lo Scamantro, comme na matreja Decesse a lo figliasto, va te stipa. Che ffa n'opera liscia! si maneja Lo fierro, la rozzima se dessipa: Ma si vuò sceregà tuosto co ttuosto, Nne vide ascì l'aggrisso, e schiavo vuosto. Da che lo Ddio de ll'arme armaje lo cuoppo, Ca de ranonchie è fatto pescatore La fortuna corrette de galoppo, E de li Griece se votaie 'n favore; Mo sì ca Troia sentarrà lo schiuoppos Ca de la gente soia manca lo sciore; Tanto, che de li Griece ogne Masauto De li Troiane nne fragnette n' auto. Co Grammegnone Foddio nce mmattle, Ch'era de l'Alizzune Caporale, Che ddapò, che da carro a bbascio ghie; Se la volea solà, ma nò le vale; Ca le deze a li rine, e'n pietto ascle La lanza, d'auto nò le fece male, E a cchi sparlava mostaie no decreto, Che nsò chi fuie se nfila da dereto . A Dommenèo toccaie scapozzà Festo, Ch' era venuto a sferreià da Tarna, Mmente saglie a lo carro, e cchillo lesto Co cchella lanza, che ffa sempe carna, Lo pigliaie a la spalla, e ghiette a ssiesto, Ca rommase nfilata, comm' a starna: Lo riesto fanno li Settepanelle, Che no le restaiene auto, che la pelle, E MeMenelao, sibbe no steva tutto,
De parte soia nne mese uno a la lista.
Uno Scamantro, cacciatore arrutto,
Che basta, che na fera l'aggia vista.
Chisto, pecche Diana l'avea strutto,
'N' cose de pile era no bravo artista;
Ma, pecche non sa ll'arte de li Griece;
Menelao da dereto nce la fece.

Bene proviso; si le die a lo schino,
Ca puro chisto auzava li ferrante,
E ppecchè lo sbentruco era assaie fino;
Se nne trovaie no buono parmo mante.
Ma non s'ascia Diana a sto festino
De chi a groleia soia nn'accise tante.
Ca sibbè lo destino è, ch'aggia recoja,
A lo mmaoco nn'avea na bona assecoja;

Ferrecchio po ntorzaie co Merione,
Ferrecchio, ch' era figlio a lo Ngegniero
Armonio, ch' appassaie de mmenzejone,
Quanta so' state maie de lo mestiero;
Po co le mmano era tentazejone
A ffa, quanto le jea pe lo penziero:
Chisso ammanette a Pparide l' armata,
Pe ghì a Sparta a ppiglià carna pisciata.

Male pe isso suie, male pe cchillo,
Pe la jenimma, e ttutto lo pajese,
Ca stanno nchiuse dinto a lo mastrillo;
E non dicere mo, da quacohe mese.
Mmente refreccimo seraje chiano chianillo,
Merione l'arriva, e ppecche mese,
C'a lo quarto deritto ha la sciateca,
Le chiavaie no lanzuottolo a la nateca.

140 Ma pecchè lo strumiento è troppo gruosso, E ffuie neasato cchiù de lo ddovere, Sperciaie la pacca, la vessica, e ll' nosso, E de musso a la mmerda ghi a ccadere Armonio, si t'attocca a ffa sso fuosso . Scrive p'avertemiento a li Nngegniere: Chisto fu acciso, e se schianaie no Regno, Ca Tata suio avette troppo gniegno. Pe le mmano de Meggio fu speduto Pedèo, che d' Antinoro era bastardo, Ma co li figlie suoie l' avea cresciuto Teana, e a lo marito ha sto reguardo: Da dereto a la coccia ll'ha feruto Meggio, e lo cuorpo fuie tanto gagliardo, Che le stronçaie la lengua,e a °lo ghì 'n terra, Lo fierro, ch' esce, co li diente afferra. Nce jette pe le ttorza a sto revuoto Sinnoro figlio de Dolopejone, De lo sciummo Scamantro Saciardoto A cchi la prebba ha gran ddevozeione; Auripelo a sto figlio de devoto Reddusse a non fa cchiù colazeione, Ca le tagliaie na mano, e etanno tanno A Ddejavolo ghio sempre strillano ... Cossì da ccà, e da lla se tene pede, Da ccà, e da llà se vottano le mmano: Ma chi vedesse, che te fa Ddiomede, Non porria di, s'è Grieco, '6: s'è Ttrojano. Tutto lo campo è ssuis che non se crede, Ma chi me la mesterio è no pacchiano; Si na Ddea fa no Grieco accossì ttuosto,

Tanto nce porria fa l'asprinio nuosto.

Chi

141 Chi ha vista maie na sciumara shadata, Che le llave, che beneno da monte, La fanno accossi grossa, e spotestata Ch' allaga massarie, ruina puonte; Pigliate gusto a fare na parata, Ca no ne'è cosa, che le stenga a ffronte; E de manera allavaneia l'abbisso, Che lo terreno tuio, non saie si è isso. Cossì rrompea li battagliune a cchille Diomede, comm'avesse ciento vraccia, E li Troiane so' cchiù de l'agrille . Ma nò nc'è cchi fa pponta, e cchi lo cacciai Pannaro sulo se trovaie nfra mille, Che se mperraie de volè sa sta caccia: "Chisto, se sape, ca no nne sgarr'una, Sibbe tira coll' arco a l'attentuna. E già le couze a la spalla deritta, Ca trova a la corazza lo bacante, Passaie la scorza, e rrommanette fitta Dint' a la carne, ca ghie troppo nuante. Pannaro crette, ca facea la fitta, E da tanno volea li paraguante, E biste chelle spalle de vattente. Se mettette a spaccà mmiezo a la gente. Troiane, o vuie, che p'addommà cavalle; La famma và pe lo neverzo Munno. Vedite, che servizio a cchelle spalle. Che ll'aggio fatto e ttrase tanto a ffunno, Che già la vita soia non và tre ccalle, E mme l'annonziaie lo Ddio, ch' è ghiunno, Ouanno mme disse, và, ca co sse ccorne Farraie schiù doppeie, che n' aie pile a ll'orne. COS-

413 Cossì sbafa sto pazzo, e non sa niente; Ca lo mmale, ch' ha fatto, non è ttanto: Diomede fa bottune, e ttene a mmente: Mo nfrà le ccarra se tiraje da canto. E Stennelo chiammaie: viene, parente. 'N' aspettà, che nne votta quacche Santo, E llevame da duosso sto palicco. Ca si tu ro nn'aie uno, io te lo scicco. Stennelo a bista zompa da lo cocchio. E da la spalla tira la saietta: Tanno lo sango le sagliette a ll'nocchio, Quanno lo bedde correre a staffetta, E ddisse a Palla, io mò mme t'addenocchio, Ddea, no mme fa morì senza vennetta t Tu mme vuò bene, e nne voliste a Trata, Mò chisto è ssanguinaccio, n'è ffrittata. Lo siente sso cornuto . ca s' avanta, Ca già so muorto, e cca non veo cchiù luce? Fa, che io lo sona comm'isso mò canta, Non fa . ch' a biento rescano ste buce . Palla lo ntese, e fforza le die tanta. Ch'a ll'essere de primmo l'arredduce : Po le mostaie co lo pparlà, che ffice, De che muodo se servono l'ammice. Armo, Diomè, ca non sì stato acciso, E de ss' Aluzze fanne na salata. Ca tale cose 'n cuorpo t' aggio miso, Ch' aie chillo niervo justo, ch' avea Tata; E po no preveleggio t'aggio stiso, Che no ll' ha avuto aneora anema nata, Chillo panno non aie, ch' ognuno tene, E ccanusce li Ddei, chi ya, e cchi vene. Per-

Perrò t'aviso, e stance 'n cellevriello, Si aduocchie carche Ddio, sia tale, o quale, Che non pe auto porta lo cortiello, Si non pe se spassà li stommacale: Non te mpegnare a ffa lo guappetiello, Lassalo ghì, che non te venga male; Ma si Vennera attuppe, a chella pesta Nò la lassà, si nò le faie na cresta.

Fornette: e già lo figlio de Taddeo Mmiezo a li primme comattiente è ppuostor Primmo stea mmalorato, e mmò sta peo, Ch'è arreventato tre bote cchiù ttuosto. Mò, pe scampà, vesogna da st'Abbreo Mo miglio, e mmiezo starenne descuosto, Ca nò le pesa tanto mò lo sieggio. E cco chella nsagnìa s'è ffatto lieggio.

Comme si no lione a na campagna,
Che da lo Pecoraro appe na botta,
Che no ll'accida, e ch'appena lo nsagna,
Trase addò stanno le ppecore 'n frotta,
E cchella, che non vole, se la cagna,
E straccia a ggusto suio anzì, che sbotta;
Poche nne lassa cchiù morte, che auto,
Ed esce da la mantra co no sauto.

Ncappaie lo primmo Astino a sto lavoro
Co na lanzata a ll'arco de lo pietto;
Po co la spata die 'n cuollo a Penoro;
E le tagliaie miezo spallazzo nietto:
Abbante co Polito appriesso a lloro
Appero lo mmedesemo arrecietto:
Lo patre, che li suonne ha tutte ntise;
Maie seppe annevinà, ch' erano accise.

Dapo nne messeiale Santo, e Ttoone, Che de n'affritto Viecchio erano figlie, E a st' arede aspettava co rragione, Che nn'arresedeiassero li stiglie; Ma l'arrescette curto lo jeppone, Ca la rrobba, dapò varie sconciglie, Nfine se l'aggranfaieno cert' Arpie Co ddì, ca nne faccano opere pie.

Vennero apprisso duie ncopp'a no stravolo;
Figlie de Priamo, Crommio, e Chimone,
Non tanto ll'appe schiuse sto Deiavolo,
Che le mmese co ll'aute a lo ccommone;
E ccreo, che cchiù ppaura ha no Ciaravolo
De piglià co le mmano no cervone,
Che non ha chisto de spoglià li muorte,
E nn'azzimma li fielece, e le sporte.

Anea, ch'è ommo, e bede sa sta chianca, Non se po' cchiù ttenere, e ba a la zuffai Ma primmo vò chella saietta franca De Pannaro trovà pe la barruffa; Non pecchè a isso spirito le manca, Ca maie de cacarone ha dato musta : Ma meglio è cotteiarne da lontano Uno de chisse, che benì a le mmano. scontatolo, o Pannaro, le disse, Che lo puorte a ffa ss' arco, e che n'aspiette? Vide sso cano, che nc'ha croggefisse, E llevarria lo cuorio a le ccascette; E ttu faie nienta, comme no nce stisse, Tu, che può fa de tanta le bennette? Si po sgarre, sarrà peccato mio, E ttutta è ccontr'a nnuie ll'ira de Ddio. Pan-

Pannaro responnette, a lo bedere Pare, che sia lo figlio de Taddeo, Lo morreione co ttre pennacchiere, E scuto, e ccarro vonno; ch'io lo ccreo; Si non fosse qua Ddio, ca ste cchiomere Soleno avè, nè ttu, nè io lo beo, Che da dinto a la neglia, comme fanno; A isso dà rensuorzo, e a nuie malanno. Ddio vesogna, che ssia, ca la sajetta Serve pe sfa corrivo a chi la manna; Ca nce n'appizzaje una a la paletta (E ttu mò saie, si ll'arco mio me nganna). Co chi ll' aie? quanno io creo, che s'arrecetta? Tanno cchiù piglia spireto, e nce scanna: Cierto qua Ddio è, che nce ll'ha co nnuje, E si è accossì, mm arrecomann'a buje. Po ceà n'aggio nè ccarro, nè ccavalle, : 12 E a lo Pajese nn' aggio unnece para, Che non vonno sape dinto a le stalle. Si l'avena s'accatta, o si va cara. Lo Viecchio mio, che nc'ha fatto li callo A la guerra, e nn' ha accise le mmigliara, Sempe mme lo ddecea, ca piglie sbaglio, Ca lo carro nce vò, capo de maglio. lo le llassaje, e no nce fu remmedio; Perrò a lo cunto mio manc'avea tuorto, Pecch' i' decea, se và dove nc'è assedio, Zoè la carestia d'ogne confuorto, A li cavalle mieie comm'arremmedio? Si la biava l'ammancano, i' so' mmuorto: Pocca sse bestie uno, che nnasce janco; Le ttene, comm'a ffrate, e puiente manco. Capasso

146

Accossi io venne co lo pede nnante; Che cciento vote mme nne so' ppentute; Ca le speranze mise tutte quante A sto cancaro d' arco, e n' ha sservuto: Ca doie vote sparaie sempe nvacante, Non dico mo, che n' avesse cogliuto; Na vota a Menelao, n' auta a sso spocchia, Ma nesciuno nn' è ghiuto a la Parrocchia. Anze mo è ppeo, ca pe sta sbentatella De vena se so ffatte assaie cchiù ffera, E a mmale punto, e ssotto a nnegra stella Spennette st' arco da la cemmenera, Dove lo tengo appiso a na jenella, Si v'avea d'ajutà de sta manera; Ma non sia nato io maie d'unnece mise. Si no juotno non siente pe l'avise; Ca subbeto, inchè arrivo a lo Pajese, Vaso la mano a Ttata, e ddò n'abbraccio A cchella moglierella mia cassese, E st'arco (siente, Anea, si no lo ffaccio, Pozza stare a gguarzone pe le spese) Lo stretolejo co no cortellaccio, E ll'ardo; ch' a cche sserve sta cefeca, Si mme ne fa tornà senza manteca? Non dicere accossì, lebbreca Anea, Ca se mutano fuorze le ccalenne; Jammo nsiemo a bedè co sta pelea, Si chisso trova forca, che lo mpenne: Saglie a sto carro, ch' io voglio, che bea, Che ccavalle fa Troja, uno, che ntenne; Ca la primma de tutte le ggrannizze E' dd' avè duie cavalle sautarizze. Chi

142

Chi è de ll'arte bè sa', c'hanno d'avere.
Uno ntelletto ll'ommo, e lo cavallo;
Ora sti mieie te sanno li penziere,
Sanno d'alleverenzia, e dd'ogn'abballo,
E cchi non dà sospetto a la mogliere,
E non dorme co cchisse, è no sciagallo:
Co chisto, si Ddì vò, jarrimmo a Ttroja,
Sì nc'arrivammo a sgarrettà sto boja.

Alò, piglia le rretene, e la frusta,
Ca i a l'assauto voglio essere a ppede r
O si te pare, che ssia cosa justa,
E buò pedechejà, te se concede.
Pannaro disse levame sta susta,
Ca mèglio lo Patrone se lo bede
De portà li cavalle, o aspro, o doce,
Quanno la mano ntenneno, e la voce.

Ca si po nuje avimmo da fuire,
E cchisse non te sentono, so' gguaje:
Si pigliano la mosca, e ccomm' a ddire,
Mpontano, nuie no nce sbrogliammo maje,
E cchillo piglia tiempo, e nce fa scire
Ll'arma pe cculo, ca nne sape assaje:
Porta tu, ch' io mme nzajo co sta lanza,
l'e le fa no rettorio a la panza.

Cossi ddecenno zippe de venino
Ncoppa a lo cocchio tutte duie zomparo:
Stennelo', ch' adocchiaie, ca lo cammino
E' bierzo a lloro, e nno ll'ha troppo a ccaro,
Disse a Ddiomede: vl. si nc' annevino,
Ca sto presiento a nnuie vene, e' no paro
De fantoppine so', che nce lo portano;
E sso' cierte niozie, che nce mportano.

G a Pan-

Pannaro è uno, ch' a ttirà la frezza; Abbasta dì, ch'è ppratteco d'Apollo; Ll' auto se chiamma Anea, mala capezza; Figlio a Ccepregna, e non è nniente muollo: I' pe mme votarria, ma co ddestrezza, Ca chi ha paura fuje a rrumpecuollo: Ma si ncuocce, e buò ghì a le pprimme fila, Vaie trovanno sso fusto a chi lo spila.

Le fa Diomede na tenuta mente,

Che bene a gnesecà, c' ha poco gusto: Co ste chiacchiere, dice, non faie niente, Si vuò votà, può ghì a botà l'arrusto: . No paro mio, sibbè vedesse ciente, Non vota maie, nè lo ssa fa sto fusto; Nè stò pe ncarrozzà, ma voglio a ppede Sciosciarne a isso, e rrecrejà l'arede.

Tanta zoza tengh' io dint' a sti lumme, E cchiù la jonta, che nc' ha mesa Palla, Che chisse duie non vedeno cchiù llumme, Si carcuno a ffuì non se la sballa; Siente, si vuò sentì, non fa, che sfumme, Chello, che te dich'io, penza a la stalla, Penza de t' acchiappà chella pariglia, E dà de mano subbeto a la vriglia. Cavalle, comm' a chisse, o fedelone,

No ll'aie, si vuote chisto Munno, e cchillor Ssa razza Giove pe rremessejone La deze a Truocchio pe no codecillo, Che sserve a ddefrescà lo carrafone, Quanno se sente asciutto de rapillo: Razza di Giove ! penza tu che bale, Ch' avarria da mancia pasta riale.

LIBBRO V. De chessa rrazza po lo patre Anchise Cierte, co lleverenzia, nn' arrobbaje; E le ghiommente soie sotta le mise, E sseie pollitre ntutto nn'allevaje; E ssarvatene quatto, a ccomme ntise; Pe isso, duie a Anea le rregalaje, Chisse nn' arrappa, e rridete de tutte, Sibbe ne'avisse da piglià li butte. Ntratanto chille s'erano accostate, E Ppannaro a ntonare fu lo primmo: Sio figlio de Taddeo, si a le ccostate La frezza, che ttiraie, fece no nchimmo; Nce resta da provà, si le llanzate Sanno meglio spercià, mo lo bedimmo: Sso cuorio è ttuosto, ma si chesta coglie, Addio Si Commessario de li spoglie. Ditto, abbarruca, e ppassa lo brocchiero La ponta, e ttrase dinto a la corazza, Pannaro lo fa mmuorto, e n'è lo vero, Ca nò nc'è male, e la credenza è ppazza. Ma strilla; a lo bacante avea penziero Cogliere, e de streppà ssa mala razza; Sta fatto : agge pacienzia, si mò muore,

Ca tu arrepuose, e a mme mme faie Signore. Diomede responnette: ll'aie sgarrata, Sio Capocaccia, vì si è mmeglio chesta; E dde puzo le schiaffa na lanzata, Che ffu, misericordia! na tempesta: Che ddapò, che la lengua ll'ha stroncata; Raple nfra naso, e uocchio na fenesta, Scognaie li diente, e scese anfi a la varva, Tanto, che ognuno strilla, sarva, sarva.

G a Pan-

150 Pannaro primmo morze, e ppo cadette, E dda lo cocchio arrivaie friddo 'n terra; Pe le sarvà le scarpe, e le ccauzette, Povero Anea mò ha da venì a ffa guerra. Ca s' isso a la defesa non se mette, Lo sbrenzoleia chella marmaglia perra, E cch' aggia perza ll'arma a ssarvamiento, Ma la mportanzia è de lo guarnemiento. Sauta da carro, comm' a no lione Co llanza, e scuto, e se le mette nnanze. Pe mmostà, si venea quarch' Arpione, Co che cchiava se rapeno le ppanze, E ppecchè avea pigliato lezzione De grulle, accommenzaie, che Ddio ne scanze. A grullà de manera, che Ddiomede

Vede, ch' è ommo, e spireto se crede, Penza da luongo de lo scongiurare,

Nè ghì vecino a le ttentazejune, E afferra no vreccione, che portare Non potarriano mò duie vastasune. ( N' Aruoio tanno aizava doie cantara : Comm' uno spesoleia mò duie capune ) Chisto servizio a ll'uffo l'abbiaje, E lo spireto tanno arreposaje:

Ca le romple lo juocolo, e la cossa,

E nnierve sfracassaie, tennecchia, e ppella, Anea s'addenocchiaie, ca 'ncopp' a ll' ossa Non se reieva, e cchiammaie Mamma bella: E ssi non corre Vennera, a la fossa Jeva nnanze d'asci la primma stella, Ca la capo le gira, comm'a ttuorno, Le parea notte, ed era miezo juorno.

A Ben-

A Bennefa le va pe lo penziero, Ch' Anchise le vò bene, e nò la cagna, E cch' Anchise a la fine è Ccavaliero, Sibbè guarda li vuoje a la eampagna: E lo figlio è arreddutto, che ddavero Darria la vita soia pe na castagna; Va a ttiempo, e l'attorneia co le bracciolle; Ch' Anea s'arrecrejaie nfi a le mmedolle. Po nnanze le spannie lo mantesino, Pe sfa no parapietto a le sfrezzate, E ppe no matarazzo, o no coscino Contr' a cchelle mmalora de pretate; Ca lo vraccio de chillo marranchino Dì, ch' è ppretera, e ttira cannonate. Cossì la Ddea, che ssole fa ste baje, Da vocea de lo lupo Anea sarvaje. Ma Stennelo, che steva a la veletta, Pe nne zeppolejà chille cavalle; Pocca no ne' è ppareglia cchiù pperfetta; Revota quanto vuoie tutte le stalle; Attaccate li suoie a la cascetta, Se lassa co no zumpo, e ddalle, e ddalle, Va a mmestere d'Anea lo carrettone, Dà de mano a le bbriglie, e ffa filone. E quanno fu a lo llargo, a no compagno Le ddle fedele, quanto nce nne cape; Che ss'uno ave da ire a lo rovagno, No nce po ghì, si ll'auto no lo ssape . Po co lo cocchio suio a lo carcagno Pe Ddiomede se mese a cchi se rape La via de fa a bedè, quanto è smargiasso, E ccaccià sore a Bennera lo ggrasso. Lsse

Isso sta Ddea già se l'avea squatrata; Ch' è n' arma moscia, e no le po fa filo! Ca n'è Bellona, o Palla, che la spata Joca', che dde le nnoste ha n' auto filo: E ppe mmiez' a la folla a la pedata Tanto le va, che già le venne a ppilo, Ca chi ha da na Ddea lo preveleggio Nne nfila n'auta senza sacreleggio. Co la lanza a la chianta de la mano Na botta le chiavaje, e le scosette Lo manto de le ggrazie lo Villano, Buono però, ca sango nò nn'ascette; Ch' Omero vò, che cchi pane de grano; E bbino russo 'n cuorpo no nce mette, Non fa sango, mperzò nn' ascle n' acquuglia,

Ca chiste Ddei n'hanno niozie 'n Puglia. Vede Cepregna scorrere lo ssiero, E ghietta strille de nsordì lo Munno, Jetta a ccancaro Anea, ma a sto mestiero De vastaso trasette lo Ddio junno, Che te l'arravogliaie co no portiero De na nuvola negra, e ghì a zeffunno. Ma non vasta a Ddiomede chill' accesso De stroppejà la Ddea, la ngiuria appriesso. Ammarcia, pettolone, e non ghi attuorno, Dove nc'è gguerra, st'accia n'è pe ttene;

Fa ll'arte toia, vì, a cchi può fa no cuorno, Quale zetelle può fa trovà prene: Voglio, che sta sgargiata de sto juorno

La tienghe a mmente, ca non so le ppene D'ammore cheste, fatte mmedecare, E quanno siente guerra, fuje a mmare. Chel-

LIBBRO V. Chella vascia la capo, e sse la scoccia, Ma non pò troppo, ca se sente sciacca, E cchillo fruscio janco, che le sgoccia, Che non se sa, si è ssiero, o marcia, o cacca, Sbrodejata l'avea nzì a la saccoccia, Era attentuta, e non valea na tacca; Quanno Il Irede lesta se trovaje, Che dda sto monipolio la cacciaje. Mmente accossi scellata jea sta quaglia, Le parze de vedè Marte lo frate, · Ch'a mmano manca stea de la battaglia, · E llà cavalle, e llanza avea posate: E ghiusto comme no avesse arza paglia, Ll' ha co na neglia scura ntorniate. La Dea s'addonecchiaie; che sciorta è chessa! Che primmo era pregata, e mmò pregh'essa E ddice: aggio abbuscata na cagliosa, E mm'abbruscia, fratiè, comm'a ccannela. Pe ghì a la guerra; chesta è cchella cosa, Che nnuie credimmo ghì a ccogliere mela; lo scura mme credea stare annascosa. Ma co cchillo Jodio no nc'è ccautela; Ca nuie patimmo de tirre pitirre. Po simmo mazziate, comm' a sbirre: E' ttanto presentuso chillo tappa, Che mm' ha da fa provà la tremmentina; Ma si na vota 'n mano a Giove ncappa,

Sacce, ca nce la fa na vertolina. Mprestame ssi cavalle, e ffa, che scappa. Pe ghì 'n Cielo a ppiglià na mmedecina, Ca si cchiù a guerra vao, dov'è Ddiomede, Ve iga lo piello a mme, e a cchi mme vede. Coc154 . LIBBRO V.

Cecchio, e ccavalle, comme voze, ll'appe, E ncarrozzaje, ma co na cera d'aglio; Ll'Iride appriesso nce posaie le cchiappe Co le rretene 'n mano, e lo sguinzaglio; Ncigna a ttoccare, e cchille tappe tappe N quatto palate fecero lo staglio Anzi a l'Olimpo, e non se va cchil nnante, Ca ccà è l'alluoggio de ssi Ddei birbane.

Ca ccà è l'allioggio de ssi Ddei birbante.

La Cocchieressa di pollitre fremma,
Levaie da sotta, e le portaie lo taffio,
Che ppe biava mmortale nce la nchiemma
Omero, io pà lo prepuo io che sci affice.

Che ppe biava mmortale nce la nchiemma Omero, io nò lo ntenno, io che so' zaffio. Vesogna, ch'a ste ccose aggiammo fremma Nuie autre, che lleggimmo co lo raffio. Vennera, inchè la Mamma, che squaquiglia, Vedde, s'addenocchiaje, ch' è bbona figlia. Diona le jettaje le braccia 'n cuollo,

E coo la mano tutta l'allisciava:
Chi è stato, figlia mia, sso rompecuollo?
Carcuno de ssi Ddei vocca de fava?
Sacce, si volea mettere a nnammuollo,
Comm'asciata t'avessero a la lava?
Qua scannalo tu aie dato, potta d'oje,
Che ttanto se nne pigliano ssi boje?
Co na voce squasosa responnette:

Nò, ch'è stato lo figlio de Taddeo, Che mment'io sarvo Anea da le ssaiette, Quanto bene aggio, e cche de me sta peo, Lo lazzarone, gruosso se nce mette Co na figliola: Gnora, a ccomme veo, Mo Griece e Ddei no cchiù Griece e Ttrojane S'hanno da spelleccià peo de li cane.

Dis-

Disse Diona: sempe da nuie Ddeje Carcosella co ll'ommo s'è ppassata, Nce vò pacienzia. Marte saie chi eje! E nò lo janchejaieno de colata Fojardo, e Ttoto chille Manicheje, Che l'attaccajeno, comm'a ssopressata? E ppo n'anno, e no mese sile presone A ppantecare, comm' a no latrone. E già llà ddinto isso facea la fitta, Si Ribbèa-la Matreia no nce penzava; Ch'a Mercurio, perzona assaie deritta, Pe lo levà da guaie nò nce ntricava: Accossì Mmarte tuio pisciaie la sditta, E cco sso mezzo ascle da sotta chiava, E benne tanto siseto, e ppernto, Che se poteva appennere pe buto. E Ciannone, ch'è Ddommena, e Rregina, Non ha avuto pur'essa lo ttabacco? Ch' Ercole, comme fosse na guaguina, A la zizza deritta fece schiacco: Che ssi la frezza piglia a le stentina, L'ascea la sauza verde da lo sacco. Ch'era niozio de spercià no muro, E avea tre pponte, comm'a llanzaturo. Prutone (se pò ddì cchiù dde Prutone?) Nfi a ccasa-cauda è stato spertosato: Ercole le chiavaje no frezzatone A la spalla, e no piezzo stle nfasciato. E nfine po, si n'era pe Ppeone. Sarria a lo mmanco a ffistola restato: Ma chisto, ch'è barviero assaie valente.

T'ammafara na fistola pe nniente. -.

Ercole, nenna mia, buono, ch'è mmuorto; Ca sempe co li Ddei volea fa a ppunias Ma si Ddiomede a tte t' ha fatto tuorto, Non è ffuorze-, che ccore aggia d'ancunia; Ma Palla, ch' a la guerra, pe cconfuorto, Sempe giaccata ya, comm'a ccestunia, Tanto ll' ha ditto a cchillo malantrino . Che nfine po l'ha fatto l'assassino. Non sà lo bene mio, ca campa poco, Chi tocca de li Ddei schitto no pilo: Isso è tinosto, ma fuorze a n'auto luoco Nce nn'ha cchiù ttuoste, e le faranno filo, Ssa mala carne ha dda trovà lo cuoco. Ch' a Ccerbero nne manna no vacilo: E a la mogliere ha dda restà lo sacco, Ll'ossa a li cane, e ll'arma a Pparasacco. Cossi sfocanno, a Bennera stojava La parte affesa, che scosuta steva; Uno de ll'arte mo nee la zucava. Ma chella cchiù, che tranto non sapeva. Co sti carizze a nnenna se le sgrava Chill' abbrusciore, e mmeglio se senteva; Ch' ogn' auta caretà sape de ramma, Si non te vene da Mogliere, o Mamma. Ma le ddoie Ddeie, che banno de conserva, Penzate, si nue ponno avè desgusto: E ccierto nn' ha Ciannone, nn' ha Menerva La pietà, che lo cane ha dde l'arrusto; Comme pollitro, ch' ha pigliato-ll' erva, Che zompa, e ttira cauce, ca sta 'n gusto, A ccarrettejà Giove accommenzanno, Ed a ghiettà licchette, e a ffa lo zanno. Par-

LIBBRO V. 157 Parla Menerva: si dico na cosa, Non te nfadà, previta de lo Gnore; Saie, ca pe no Troiano n'arreposa Vennera, e ttanto cchiù si fa l' ammore? Mo portava da Grecia n' auta sposa A ffa no nguadio pe no paro d'ore; Mmente l'apara de trincole, e mmincole, Ll' hanno feruta, arrasso sia, le spincole. Giove sbruffaie a rridere, e se tenne, Po se chiammaie a Bennera, e le disse: Figliola mia de zuccaro, nò rrenne A tre la guerra, lassa fare a chisse: De fa nozze, fa sciorte, tu mme ntienne, E'lo mestiero tuio, ma no l'arrisse; Tu va sempe a bedè, ntienne lo Gnore, Comme se nasce non comme se more. Mmente 'n Cielo sta birbia se faceva, Diomede, sibbè mò canosce Apollo,

Che co lo scuto sujo Anea copreva, Che, ccomm' a ffecato era fatto muollo, Lo temmeratio appriesso le correvà, Pe se fa sotta, e ffarele lo cuollo; Tre bote se ncanaje, tre ffece zara, Ca tre bote lo scuto Apollo apara.

Ma quanno jette pe la quarta vota, E lo taficchio le frusciava ancora, Tann'a Ffebbo la mingria le vota, E ddice: te nne vaie a la mmalora? O vaie trovanno, ch' io mme metta mmota, E tte nne faccio ghi dinto a na stora, E tte mparo a nò mmettere a no fascio Nuie aute Ddei co buie, ggente de vascio?

LIBBRO V. 258 Diomede a sto pparlà se dette arreto; Ca sape ira d' Apollo, che ccos'eje, E Ffebbo a la Cerà cossì secreto Nne carreiaie Anea, che non se reje: Dinto a no Tempio suio bello, e ccojeto Co Llatona, Diana, e isso ha treje, Dove ste Ddeie, non so, si se zucajeno Chill' uosso masto, vasta l'alliccajeno. Ma Febbo, ch'appe sempe fantasia Co ll'arte soie de coglionà la gente, E cchi crede, che cchesta è nnorchia mia; A cchello, ch'ha lassato, tenga mente, Museca, Mmedecina, e Ppoesia, Tre ccose, che non servono pe nniente, Fece 'n fegura n' Anea speccecato, E llà lo mese, addò l'avea levato. Comme soleno fa li piccerille Nfra nuie, quanno se chiagne Carnevale, N'ommo de paglia, e cco ccampane, e strille Lo jettano addò vanno li canale, Cossì st'ombra servette a ffa ghì mille, Parte a la fossa, e pparte a lo spetale: Pocca Trojane, e Griece se credevano Anea, e ccomm'a ppuorce s'accedevano. Po fatto sto servizio, dice a Mmarte. O tu, che miette fuoco a ll'erva verde, Pecchè da sta battaglia nò nne scarte Diomede? a sto niozio che nce pierde? Che bò fa tanto lo quarto de ll'arte. Ch'a Giove, e a ttutte nuie tene pe mmerde: Fa ghì Cepregna co lo vraccio a ppietto, E ppe nzi a me mm ha perzo lo respetto.

Fatto

Fatto st' assordio, ammarcia a la Cetate, E benne Marte, ma cagnaie modiello; Pare Camanto Trace, e a li sordate Trojane ncigna a ffa lo zurfariello: Razza de caperrune, e cche sperate, Dapò visto co ll'uocchio sso maciello? Che cchisse, co la chiava de la Corte Vengano a ttozzolareve le pporte?

Po a li figlie de Priamo s' accosta, E le sbraveia: vuie, che pretennite? Che na croyatta d' urzo ve sia posta, O d'essere nfilate, comm' antrite? Anea stà 'n terra, a cchi la gente vosta Stimma a fironta d'Attorro, e non corrite? Chist' uommene vesogna, che ssarvate, E buie mannaggia li'ora, si campate.

Co sta sbrigliata Marte fece assaje,
Pecchè ognuno pigliaie spireto, e fforza.
Ma Sarpedone tanno accommenzaje
Isso a ffa ire Attorro pe le ttorza.
Si Attorro lo medullo se squagliaje
De la bravura; e nce restaie la scorza,
Non t'allecuorde, quanto t'avantave,
Ch'a guardà Troja tu sulo vastave?

E cca tu co li frate, e li pariente Tutta la Grecia te chiavave sotta? Mo nesciuno nne veo de ssi valiente, Che ttenga pede, ognuno vota, e ttrotta; Ca nnanze a lo lione, si so cciente Li cane, ognuno tremma, e nò nc'allotta, E nnuie compagne, a cchi manco nce mporta. Stammo a le botte pe sta gente moria.

160 LIBBRO V. lo coglione a benì tanto lontano; Lassà lo ninno, e la mogliere mia; E qua zecchino ne' è a lo cantarano; Ch' ogne Pedale se nc'acconciarria, Puro a li mieie dò armo, e cco sta mano Mmesto a chi mmesto, e zollo a cchi se sia: E sse li Griece pigliano sta chiazza, De rrobba mia no nn' hanno na sputazza. E ttu mme pare, che te faie la vareva, Vide ful le gente, e tte nne staje? Checcancar'hanno? hanno manciato mareva. Che se cacano sotta? chest'è assaje; Stà a cchi se po' sarvare, che se sareva, Senza penzà, ca non so'mmo li guaje; Vì, ca nce jate, ca la rezza è pposta, Jate, mannaggia la potenzia vosta. Non saie, ca tu, la casa toia, e Troja Pennite da na ponta de cortiello? E ssi non piglie a ccastecà ssi boja, Craie te le bide dinto a lo rastiello? La vita vosta mò tutta s' appoja A l'Alliate, va tu bello bello , Prega li Cape a nò scordà li taste, Ch' ognuno attenna, elleva li contraste. Attorro a ssigno subbeto se mette . -Ca n'è cciuccio, ch'aspetta lo vorpino, Zompaie da carro, e ppe lo campo jette Lanzanno attuorno, comm' a ppuorco spino; E cco attizzà-li suoie, ncoppa sagliette, Chi stea a la scesa de Capo de chino, Li nnemmice perrò caracollajeno,

Sp mantennero astritte, e nuò mmollajeno.

Com-

Comme dapò la scogna li Massare Vanno a nettà lo ggrano, e lo ppalejano, Da la porva, che ffa lo viento auzare, Le mmete de la paglia se janchejano, Cossì li Griece, tanto lo ttrottare De li cavalle, che ccaracollejano: Pe la neglia de porva, ch' era auzata, Pareano Maste de la Nunziata. Ntratanto pe lo campo de battaglia Marte jea semmenanno certa neglia, Ca la gente Trojana se sbaraglia, E ppe soccurzo trova sta reveglia, Apollo, ch' è Pprofeta, e mmaie no sbaglia; Sà, ca Menerva pe li Griece veglia, E ssi nò mpegna Marte a ddare ajuto A li Trojane, è cchiajeto fenuto. Or' a lo Tempio suio Febbo tornato - . Cacciaje Anea da la Sagrestia, E cco quacche crestiero percantato Le chiavaie'n cuorpo tanta gagliardia; Comme non fosse maie stato scioffato, Tanto, che cchi lo sconta pe la via, Ed avea visto tanno chill'aggrisso, Facea ntra se, ch'è isso, e non è isso: Arrivato a lo campo, li compagne Se nn'allegraieno tutte, ca stea buono: Ma comme jea . che ssenza piglià vagne ; Ll' uosso de ll' uffo s' era miso a ttuono: Nullo nce lo spiaie, ca le ccampagne Faceano rentinnà no brutto suono, Che ffanno li strumiente de la guerra, Chianto, jastemme, e grulle, comme terra:

Quat

LIBBRO V. Quatto nfra ll'auti Maste de Cappella Portano p'accellenzia la battuta. Che poreva de rosa, e de mortella, Dove ntonano chisse nc'è pperduta. Ma girano co mmantece, e ffajella Attrizzano lo ffuoco, addò se stuta, E sso' Ddiomede, Aulisso, e li dui Jace. Che chi a ffronta le và , Dio le dia pacer Pareno justo, comm' a ccerte nnuvole, Che Giove posa 'n capo de ssi Munte, Quanno li juorne non so'nniente truvole E li viente so' nchiuse a ddà li cunte: Chillo, ch' armato và de truone, e ffruvole, Chillo, che bene a nnuie da li Panunte E accossì ll'aute, e bì a lo calannario, Ca núvole asciarraie nchiovate nn'ario. Accossì sta quatriglia tene ntuosto, E non sape la via de dare arreto, E ppe scapolo nsieme se nc' è ppuosto Grammegnone, che ngrassa co lo fieto. Dove so' accise assaie, llà tene puosto, Quanto fa sango, tanto stà-cojeto: Nn'ha fatto struppie, e no le vasta chesto; Mò và attizzanno ll' aute a fia lo riesto. Ammice, siat' uommene, e bregogna Aggiate, io mò v'aviso, e ve straviso: Sacciate, ch' a la guerra, e n'è mmenzogna, Chi n' ha vregogna 'n facce, chillo è acciso: Non predec' auto, ve venga la rogna, Che rreputazeione, e non so' criso, . Caccia spireto ognuno, ca pe Ddio, Si nò lo vò caccià, nce lo cacc' io. Disse.

Louis Links

16

Disse, e ttiraje la lanza a Ddioconte Compagnone d'Anea, che nn'era ofano; Chisto pe Ttroja jea, comm' a no Conte E ognuno lo tenea 'n chianta de mano; Lo scuto, e la correa jezero a mmonte, E la lanza scosette lo Trojano, Addò ll'ommo s'apponta li cauzune, E lo mannaie a ccarrejà cravune. Da ll'auta banna lo piatuso Anea, Duie Griece nne frusciaie de primmo pilo. Chi vo la descennenzia, se la vea, Ca lo Masto la conta a ppilo a ppilo; Ch'io tengo no roncino a la correa, E quann'isso arma lotano, io refilo, A nnuie ne' abbasta, ca so' doie perzone E se chiammano Arzileco, e Ccretone. Comm' a dduie lioncielle, ch' allevate Dinto a no vosco futo da la mamma. D' arrobbà vuoje, e ppecore ausate, A spese d' aute sfocano la bramma; Che po no juorno so' ammatarazzate De manera, che n'aggiano cchiù famma, Accossì sti duie sbacole valiente, Pe gghì a ppappà, nce perzero li diente. Ma nn' appe Menelao compassejone,

Che non è auto, che na mmenzeione.

Che mon è auto, che na mmenzeione.

Che Mmarte fa, pe nce lo fa ncappare:

Ma lo figlio de chillo chiacciarone.

De Nestorre lo jette a soppontare.

Ca non vo, che ssucceda chell'allucca.

Che nurevenne a li pifere de Lucca.

LIBBRO V. 164 ... Antiloco perzò se cose a spalla De Menelao, e ffuie na cosa porca, Tanto, ch' Anea fece la cera gialla, E ddisse: la mmalora, che ve torca: A ssulo, a ssulo, chi vo, che l'ammalla, Esca ccà ffore, duie jate a la forca; Cossì sbruffanno co na bella magna Mm' arrecommanno a buie, disse, carcagna? Sto va ca viene dette tiempe a cchille De francheià li muorte da l'arruocchio . E nce pareva scritto 'n fronte a mmille-De li Troiane, ca l'ascea da ll'uocchio: Po fanno 'n cuollo a ll' aute le ppostille, E gguaio, ca no le ffanno co lo ruocchio, Ca lo mmarditto vizio è ddà de ponta, Che chi na vota abbusca, nò lo ccouta. Pilenno, Menelao nne lo sciosciaje Co na lanzata rente a la paletta, Antiloco Midone n' asciuttaje , Mmente stea pe botà co la carretta; Buono cocchiero, e nò nne parze maje Cchiù buono de ssa razza mmaledetta: Na vrecciata a lo guveto se piglia, Che pe ddolore le scappaje la vriglia. Chesto n'è nniente, corze lo nnemmico, E le dette a lo suonno co la spata; Tanno disse : scusateme , si trico , Ca v'aspetto a la varca, oje cammarata; E cchiegato lo cuollo, comm' a ffico, Ghie capo sotta, e ffece la cacata: Ma tant' arena se nc' asciaie llà 'n terra, Che sparagnaie lo fuosso, e cchi l'atterra. Anti-

164 Antiloco dapò, comme sapite, S' acchiappa li cavalle, e nne l'abbla; Le bedde Attorro, e ccorze pe ffa lite, Strillanno, comme cuotto, a cchella via ? E li Trojane se so' fatte ardite, Ch' hanno Marte, e Bellona 'n compagnia. E'Mmarte, che d'arteteca pateva, Mo nnanze Attorro, e mmo dereto jeva :-Diomede, che la vista avea schiaruta, Nè co ll'uocchio vedea de lo ccommone; Parze, che nneve 'n cuollo le sia juta, Tanto, che rrevotaje lo pelliccione, Comm' uno, che s' abbia de primma sciuta, Pe cammenà lo Munno, ed è mmuchione: Trova no sciummo, che grann'acqua mena, Pe non sapè che fa, vota carena. Cossì die arreto, e disse: nce gabbammo A ccredere, ch' Attorro sia valente,

Chesta è la mosca, quanno disse, arammo, Ca non vedite vuie, chi le sta rente. Uno, che pe ssordato lo passammo, E' Mmarte, che l'ajuta, e ffa ste nfentes Dammoce arreto co la facce a isse, Ca co li Ddei i' nò nce voglio arrisse Mmente li Griece fanno lo funaro,

E li Trojane so' ppoco descuoste. Attorro nn' arresedeia no paro, Anchialo, e Mmenestrèo tutte duie tuoste? Jace se nn'addonaie, che n'appe a ccaro, Che le nfilasse a dduie, comme fa ll'oste; Mperzò piglia la mmira, e mmena ad Anfio, Ch' era venuto a Ttroja co grà spanfio Chista

Chisto a Sseleco è figlio, e a lo Paiese
Possede arrennamiente, e mmassarie,
E ppo pe gente venne a ffa ste spese,
Che so' mpastate de forfantarie;
Mo se pente, ca fuie tanto cortese,
Ca Jace l'annettaie le pprimme vie,
De forma, che pprovaie lo grann'articolo,
Ca ll'ommo po' ccacà pe lo vellicolo.
Subbeto pe lo ffecato corrette.

Ca no nce vo lassà chell'armatura, E co li cauce 'n cuollo ad Anfio jette, E scippaje ll'asta da l'aparatura. Ma tanta so le llanze, e lle ssaiette, Che de se lo scorzà non s'assecura: Periò, sibbè se vede fa sta truffa, Se lo ppiglia 'n pacienzia, e se l'affuffa, mente la pasta ccà accossì se mena;

Menne la pasta ccà accossi se mena;
Trippolemo, che d' Ercole era figlio,
Affronta Sarpedone, e bò fa scena.
Co ttrattarelo propio da coniglio.
Che buò! non siente darese sta mena
Manco a dduie Cacciavino a lo Cerriglio;
E ppo so' dduie, che quanno le rrevuote,
Chillo è ffiglio de Giove, isso è nnepote.
Sarpedone, tu ccà, che baie vennenno,

Si stà pe te venì l'accesseione?
Vì ca le llabbra se vanno attentenno,
E ttriemme da le cciglia a lo tallone;
Si vuò lo preveleggio, io te lo stenno,
Ch' a st'arte nò nc'è simmele coglione;
E cchi te dice; ca si ffiglio a Giove,
Mente, figlio, non credere a ste nnove.

Vì, che nc' aie che ffa tu co cchill' Aruoje, Che scesero da Giove a ttiempo antico! Che ffece Tata mio pe ssi precuoje, Mme nne vregogno io stesso, che lo ddico. A strafocà liune, arrobbà vuoje, Cose, che se nce perdono co ttico; Una storia vesogna, che te conto De chello, che ffacette a Llammedonto? Chisto cierte cavalle se teneva, E non vedea la via de le ttornare; Patremo co sseie vuzze fece leva A ssa Cetà, che tu staje a guardare, E co cquatto scazzuoppole, ch'aveva, Nò nce fece la cennera restare: Ca nsanità na gente accossì strutta, Si fosse lo Danubbio, te l'asciutta. Ora mò da no lenneno ch' ajuto. Nn' aspetta Troia, famme no piacere? Tu pe si ccà da Licia sì benuto, Meglio stive a la casa a fa pastiere: Ca si conforme sì n' addeboluto, Fuss'ommo, nnanze a mme dì, che nne spiere? Primmo d'asci dovive stare accorto De scrivere a la casa, ch'iere muorto. Nce volea peo, respose Sarpedone, Ca Lammedonto fu anemale assaje; Maie voze fa la restetuzione, E dde parole lo maletrattaje; Chillo venne anzi a cca lo Campione Co li fammole armate, e lo scossaje: Ma tu mò, che buò dicere pe cchesso, Che co sta lanza aie da mort sconfiesso?

468 " Tutt'a no tiempo ll' uno a ll' auto mena : Sarpedone a Ttrippolemo ferette 'N miezo a lo cuollo, e ffuie la botta chiena, Che da chell' auta via la ponta ascette : E a sto passaggio tanta fuie la pena, Che nnanze a ll'uocchie n'ombra le scennette. Che, sibbè sto niozio fuie de juorno, Le parea notte, e non vedea no cuorno.

Sarpedone abbuscaie la parte soja, La lanza le trasle dint' a la cossa, Mancina non perrò, ma non è ghioja, Ca vasta a ccarreiarelo a la fossa: Ste botte so'cchiù ammare de l'aloja, Quanno lo fierro percia dint' a ll'ossa : Ma p' ordene de Giove chella Tosta, Ch'arma la fauce, non trovaie la posta.

Nsustanzia tutte duie de li compagne Foro portate a mmammer' e nnocella, E ntuorno a Ssarpedone ognuno chiagne; Ma non penza nesciuno a la jenella, Che stea, da che se fecero li cagne, Mpizzata a li uosso, de scipparencella, E co no carro carreiarennillo, Ch' era meglio pe isse, ca pe cchillo.

Da Il' auta banna Aulisso inche bedette Trippolemo portare a lo Spetale, Tanta la crepantiglia, che nn'avette, E dde manera le votaie lo mmale, Che no gran piezzo a mmovere se stette; Ca mercia nne vò fa ; ma non sà quale, Si è mmeglio dare appriesso a Ssarpedone, O de le gente soie fa no chiancone.

Ma pecchè n'era chisso lo destino, Che lo figlio de Giove isso fornesse, Palla le consurdaie votà cammino, E cch' a li strafalarie 'n cuollo desse: Po tira cchiù la vacca da vecino. Che la vitella, che llontano stesse; Mperzò die dinto, e ttanto se menaje, Pe nfi, che ssette nn' arremmedeiaje. Ogne nomme de chiste è ccossì ccano, Che la lengua de mammema lo sputa: Nè mmaie s'è bisto, che no Padulano 'N miezo a le ttorza chianta na cecuta: Po ghì a bedè lo libbro chi nn'è bano. Ca nesciuno de nuie nce lo rrefuta, Ma preo chi nc'ha nteresso, a non fa buglia, E cche non se nne perda na pampuglia. Mmente Aulisso schiasseia, vede accosture Attorro, e ssà, ch'è de li buone Artiste. Le parze bene a non se nce mpegnare, Ca si nò la prudenzia a cche cconsiste? Vota la proda chi sà nnavecare, Ouanno vede li tiempe, ca so' ttriste. Ma nninche bedde Attorro Sarpedone Se sentle recreià lo corazzone: E ddisse: frate mio, no mme fa ire 'N mano a ssi latre, e mmietteme 'n catena, Ca no povero muorto pò morire De friddo, e ntesechi ncopp' a ss' arena . Ca, si vò na cammisa, pò sperire, E cchesta cosa schitto mme dà pena; Pe d'auto Sarpedone non se cura, Ch'aggia po da morì dinto a sse mmura. Capasso

LIBBRO V. Ca pe la dì, fratiè, nò mme la sento De potè maie tornare a lo Pajese . E a la Maiesta mia dà sto contiento. Che ttorno a llavorà chella majese: Tu vide, ch' ogne ccosa resce a biento, Và te coverna, e ffatte bone spese. Attorro nò rresponne, e ccapozzeja, Ch'ha ttanta bile 'n cuorpo, che sbareja. Sott' a no faio è mmiso Sarpedone Da li compagne, ed è ffaio de Giove: E bedenno l'ammico Palajone, Ch'agnuno stà ncantato, e nnon se move, Isso sciccaie da ll'uosso lo stroncone, Ma lo sango delluvia, non chiove; La vista a lo feruto già s'abbaglia, E sfa la facce 'n colore de paglia. Ma no viento de terra, che sciosciava, Le die la vita, chi lo ccredarria! Primmo avea de le gguallere la chiava-Ma mò farrà fallì la Ceroggia. Sto secreto de viento, si se scava, E, comm' a ll'acqua, pigliano la via, Avimmo da vedè, sti Santaloja Mannà tutte a lo vuccolo de Troja. Li Griece poverielle inchè sentettero, Ca commattea co li Troiane Marte. I' non saccio, pecchè non se nne jettero Sempe correnno a revedè li nsarté. Vasta, non se nne jero, e nnon se stettero, Ma renculaieno co no poco d'arte : Chille, ch'accise Attorro foro assaje, Ma chi lo primmo fuie , quanto lo ssaje .

171

Ma sotta sopra aminasonaie Totranto,
E no cotzone, ch'avea nomine Oresto,
Trecco lo lanzatore, e Lleno accanto
Le stese e appriesso a dduie fece lo riesto.
De tutte chiste Resbio non fu cchianto,
Pecch'era avaro assaie, dice lo Testo,
Ch'è, comm'a ppuorco, vivo non da gusto,
E mmuorto ognuno corre pe l'arrusto.

Ciannone, inche bedle piglià sta renza,
Chiamma Menerva, e ddice, che facinmo?
Và sacce Menelao mò che se penza,
Ca nuie doie mposturato ll'avarrimmo;
Ch'avarrla sdellommato ssi sfelenza
De ssi Troiane, e ppuostele a lo rimmo.
E mmò Marte galleia, te pare poco?
Abbesogna, che nnuie nce dammo fuoco.
Palla se fece subbeto capace,

E banno pe se mettere 'n carrozza
Degna de chella cocchia, che nce vace,
E rricca, quanto maie fare se pozza:
A descrivere chesta, no staie pace,
Si lo ffaie, siente, è rrobba de Scatozza:
Si no lo ffaie, da quarche Allettrato
Te siente, ca lo mmeglio nn' aie levato

Ma ve la jecco, e ddico, chesta è essa, Vengane, che nne vene, o bene, o male. Primmo sacciate, che Ciannone stessa Mese li guarnemiente a ll'anemale; Si no le fibbie d'oro vanno a mmessa, Ca cierte Ddei non so troppo riale; Ebba le rrote a ll'asso nce mpizzaje, Che so d'attone, e tteneno otto raie.

H a L

LIBBRO V. 172 Le ggaveglie so' d'oro, e ppò chiavate Chiaste d'abbrunzo ne erano da coppa ; Le semmoje d'argiento a li duie late, Ma tonne. Omero a chisto passo ntoppa; E bo, che ttutte restano ncantate. lo pe la parte mia resto de stoppa, E mmò, che ttrase a chillo sedeturo. La grolia sia la soia, ch' io mme mesuro. Sta sedia mò consiste a ddoie scotelle, Pe nce posà le Ddeie lo funnamiento, Ccà non parlà de cannavaccio, e ppelle, Ca li sovatte so d'oro, e dd' argiento: D' oro è lo jugo co le ccorrejelle, Conforme a ttutto ll'auto guarnemiento: Lo temmone è d'argiamma, e mmiso sotta, Ciannone vò vedè de sa na botta. Menerva pe s'armà jettaie lo manto; Che co le mmano soie l'avea tessuto, · Storiato pe ttutto, ch'è no spanto, E lo sajo de Giove s'ha mettuto; Po l'avantato e ppredecato tanto Da l'asciutte Poete orrenno scuto Da dereto a le spalle se jettaje, E ntuorno a cchisso nce so cciento guaje. Lloco nc'è la Paura, e lo Contrasto. La Fortezza, la Fuga, e la Mmenaccia, Nò mostro, nsanità, na brutta faccia, Ch'è lo Gorgone, mme decea lo Masto,

E ppo mmiezo nce stà, comm'a no nchiasto, Che ttutte fa mpretà, quanno s'affaccia; E ppecchè bisto mm' avarrà pisciare, Chelle doie sesche a mme mme fece fare.

Po 'n capo se chiavaie no morrione : Ch'è gguarnuto de quatto pennacchiere, Che ppò vastare a la guarnezione De ciento chiazze tutte de frontere; Pe ppicca po se piglia no stroncone Cchiù gruosso de n'antenna de galere; Co cchisto mille Aruoie, quanno se stizza, Stroppeia, ca co sta Ddea non se nce sghizza, Acconciate, che so' ste ddoie Matrune, Ciannone se pigliaie lo scorriato, E ttanto martellaie, che li frisune Manco lo viento l'avarria appassato; E senz'aviso a li guarda portune, E cche le bbarre avessero levato, Da se le pporte se spaparanzajeno P'obbedienzia, e le mmano le vasajeno, Sacciate, ch' a le pporte de lo Cielo Pe gguardiane stanno poste ll'Ore, A cchi levare, e mettere lo velo De nuvole ordenato ha lo Priore 'N cimm' a l'Olimpo, addò nc'è sempe jielo, Trovaieno Giove, e stea de buon omore, Che ddato funno a n'otra de verdisco, Spartato da li Ddei pigliava frisco. erma Ciannone, e ddice: Patre Giove, Mò non te piglie collera co Mmarte, Che ffa cose a li Griece, che nne chiove Sango, e nn'ha spalommato li tre quarte? Sciala Cepregna . e Ffebbo co sse prove, Ch' a lloro sulo diceno le ccarte, Che chillo pazzo hanno varato a ghire N miezo a la zuffa, e no la vo fenire.

Sso pazzo senza legge, e ssenza fede. De lo mestiero suio nne vò sopierchio, Ma si non ha ccreanza, e ssempe crede A le fforfantarie trovà copierchio, Tanno se mpararrà, quanno po vede, Che me scappa da sotta, quano io schierchio; Non pretenn'auto, che mme daie lecienzia, Che scenno, e ppiglio a ccauce sso schefienzia. Le disse Giove: orsù, saie che buò fare? Mannale 'n cuollo , ntienne a mme, Menerva. Ca chessa è, che lo sole ammaturare. E mmannarelo spisso a ppiglià ll'erva. Sentuto chesso, neignano à ttrottare Accossì, comme ieano de conserva, Nfra Cielo; e Tterra li cavalle vanno 'N' forma, che ccredarrite, ch' io ve nganno. Quant'aria pò scoprì chi stace a ll'auto. De na montagna, e ttene mente a mmaro, Tant'è, Signure mieie, tant'è lo sauto, Che sta pareglia fa, lo testo è cchiaro; Ca si non fosse Omero, e ffosse n'auto; Può dì, ca venne storie, e ppa. sparo; Ma, quanno simmo a ffa l'ecco a lo Masto. Vuie la contate, si no state a ppasto. 'N fine scesero Har, dove se mmesca Co lo scrimmo Scamantro lo Semmuone: Ciannone deva 'nn ordene, e ddefresca, E pporta li cavalle a do pascone: Llà s' enchieno d' Ambrosia la ventresca, Ch'io non saccio che d'è stà mmenzione; E nn'è gran cosa, ch' io nò l' annevino, Si nò lo ssape Ambrosio Calapino.

Cian-

Ciannone, pe le mmettere 'n securo, Na grà nnegliaccia nce spannette attuorno; Che pe pparte d'avè quacche spapuro. No se le faccia allecordà sto luorno. Po s'abbiaieno a cchillo scannaturo, Dove li Griece aveano auto, che scuorno, Ma che a lo passo parano palomme, Ve lo borria spricà, nè ssaccio comme. lero deritto, addove stea Diomede, Ntuorno a cchi sta lo sciore de la gente, Che sso' tanta liune, Uscia che ccrede? Tanta puorce sarvateche valiente. Parze a Cciannone llà fermà lo pede; Ma mosta a cchi la vede, e a cchi la sente. Che ssia Stentero, chillo ch' ha na voce, Che nò ll'hanno cenquanta, si le ccuoce. Co cchisto annicchio se mette a strillare: Griece, mmalora, Griece belle nchiazza. Deiavolo ve faccià vregognare, Che se nne pozza perdere la razza: Da che Achille se voze reformare Li Trojane arvolejano la mazza; Primmo nullo n' ascea da lo pagliaro: Mo ve fanno la viseta nzi a mmaro. Co ste quatto parole fece assaie,

Ch' a ttutte deze spireto, e cconfuorto. Ma Diomede Menerva l'abbordaje, Che nfra le ccarra avea pigliato puorto; Llà se stea repassanno chille guaje, Che le lassaie nnante, che fosse muorto · Pannaro, e la ferita addefrescava,

Spremmea lo sango nigro, e l'astojava. H 4 2- 4

A ffa sta fonzione era sudato, Pe lo gran pesemore de lo scuto, Che ppe lo tenè ncoppa sollevato Pe la cegna, lo vraccio era nfiaccuto. La Ddea, che li cavalle inch' ha toccato Lo jugo (e lo ppecchè maie s'è ssaputo) A cchillo, che besuogno avea d'agniento Na strigliata le fa, che bà pe cciento. Tu non aie niente de chello de Tata. Ch' era vraccotto sì, ma tutto pepe, Che sibbè le decea, posa la spata,

E mmiettete a ddormi ncoppa a na sepe. Isso s'avea da fa na puniata, E quase mme decea, voglio, che ccriepe, Che ssempe tengo a mmente chillo nommo, Tanto spireto avea no parmo d'ommo. Mò mm'allecordo, quanno sulo jette

P' ammasciatore a Ttebba, e flice aggrisse. Ch'io lo mese a Ppalazzo, e le decette, Ciancoleia, che nò nn' escale nnon fa arrisse; Co cchi ll'aie? tutte a ddesfedà se mette; E a uno a uno te le croggefisse: Ver'è, ca se trovava ad ogne ntrico L'aiuto mio, ma nce lo benedico:

Mò, ca t'aiuto a tte, che se nne vede? Da quant' ha, che te dico, và commatte Nfilame ssi Trojane, o Si Diomede, Tu nfile lo malanno, che te vatte, O la sciacchezza te levaie da pede, O sia lo tremmoliccio, che t'abbatte;

. Non dico buono io po, ca tu figliuolo Non si mmaie de Taddeo, ca si no mulo? Responnette Diomede: io te canosco,
Palla, perrò te voglio di na cosa;
Paura non aggio io diuto a no vuosco,
Si saccio, ca nce stà gente annascosa;
Ma nò mme dive fa tanto pantuosco.
Ca mm'allecordo, inchè dice quaccosa;
Deciste, a ll'aute Ddei nò le fa niente,
Si è ppe Cepregna, dalle no scennente.
Pe cchessa lezzione io mm'arretiro.

Pe chessa lezzione io mm arretto,
E dde lo ffare a ll'aute aggio ordenato,
Dapò che Mmarte, che le vaa lo tiro,
Vidde, ca commattea da desperato;
Ca si chisso lo sconto, e mme nce tiro,
Po dice, ca n'è ll'ordene asservato,
Pe d'auto nò mm' appennere ste ffusa
De dì, ca io so' muollo, uscla mme scusa.

Subbeto Palla cagna parlatura:

Diomede caro, quanto a ll'uocchie mieje, Io te commanno de n'avè paura, Nè de Marte, nè d'auto de ssi Ddeje; Ca quanno stà co ttè sta crejatura, Cridem' a mme, c' ognuno se sorreje: Mmieste tu a Mmarte, e ccascamillo buono, Ca pe ss' abballo te dò io lo suono. Casca sso malantrino, sso frabbutto.

Che n'ha duie juorne, che nce die parola A Cciannone, ed a mme; ca steva tutto ?'N favore a buie, ogne buscla na mola; Mò che ccos' e! li Griece ave arreddutto, Ch' ogne squatrone scioscialo, ca vola, Mò da ccà, mò da llà fa ciento facce, Yoglio, che le lardle chille mustacce.

H 5 Cosst

LIBBRO VI 1788 2 Cossi ddecenno, pe no vraccio afferra; Stennelo, e da lo cocchio lo sbalanza: Saglie po essa, e ffa, comm' a na serra. Stridere la cascetta, e la valanza, Ca, benedica, pesa comme terra, Cchiù de tutto le pprospere; e la panza; E buon mercato è si se rompe il'asso; Ca na Ddea co n'Aruojo ha da fa schiasso. Dà de mano a le rretene, e se parte, Facenno da Cocchiero, e ttira mnante, E ppe fortuna a primmo trova Marte, Ch'avea acciso, e spogliato Pirifante. Mme pento addonca avè ditto, ca st' arte De spoglià muorte è ccosa de birbante, C' a sto termeno già simmo arreddutte, Che Il' uommene, e li Ddei spogliano tutte. Tira Diomede, e Ppalla nce l'appoja, Dove a Mmarte pennea lo batticulo, Che bistose streppà, nne votta Troja; E cchi primmo chiantaje chillo fasulo; Ma mo vesogna compiati sto boja, Ch' as li ferite a ttutte arde lo culo; Si diece milia uommene no strillo Jettà non ponno, comme jetta chillo. Tale lo grullo fuie, che quanta gente No era da ccà, e da llà restaie storduta; E ccomme, quanno ll'aria, pe li viente Vide tutta de nuvole annegruta Caccià no lampo, accossi Marte ardente Le nnuvole aiutaieno a la sagliuta. Diomede gosta, e ddice: oi Masto, annetta, E ffatte na stoppata a la panzetta.

Arrivaie Marte a lo celesto sieggio Marfiiso, e ss'assettaie vecino a Ttata; E ssenza ceremonie, ch'è lo peggio, E ssenza avè lecienzia addommannata. Se sponta 'n miezo a ttutto lo Colleggio; E le mosta la pettola nchiaccata, De sango nò, ca soccia a cchella rrobba, Che de Vennere ascette, è st'auta bobba. Po commenza, chiagnenno a ffa quarera, E ddice: Tata mio, non te scorrumpe, A bedè a nnuie trattà de sta manera, E dduorme, e non se sa, quanno la scumpe?. Sto trafeco, che nc' è matina, e ssera Da ccà a bhascio, ca jammo co dduie zumpe, E nfra de nuie facimmo fazziune. Chi da ecà, chi da llà pe ssi briccune. Ognuno de li Dei se sottamette E tt' obbedesce, fore ch' una sulo, Ssa mmalora de figlia, che t'ascette Non saccio si da capo, o da lo culo; E ttu a cchessa daie viento, e la confiette, Comme de nuje ogn' auto fosse mulo ; Ne se da ccaso, che le faie no scuorno. Si nnanze a ll'uocchie tuoie te fa no cuorno.

Ma saie pecchè? ca nullo ne appe parte
Co ttico a ffa sto presiento a lo Munno;
Chessa a Ddiomede l'ha mpatato si arte,
Che nee teue a li bene, e ffella a ttunno;
Cossì ha visto Cepregna, e ha visto Marte
Lo sango de li Ddei, si è rrusso, o junno;
Ma s'isso sapea sa na benta degna,
Dove, mm'ha dato a mme, deva a Ceepregna.

LIBBROV. Cride, Gnopà, ca si nò sfalangava; E a gamme 'n cuollo no mme nne fujeva, O'n miezo a cchille muorte nfracetava, O a cchill' aute cauzune mme nne jeva . Giove, che co ppacienzia ausolejava, A la fine sferraie, ca non poteva; Le tenne mente, ma co n'uochio stuorto, Cosa da fa sorrejere no muorto. Po dice: siente, Sio votacasacca, Tu sì lo cchiù odiuso de sta chietta, Che ssempe aie da portà dinto a la sacca. O lo fede de mmerda, o la terzetta; Vasta, che ssinghe figlio a chella vacca De Maddamma Ciannone, auta rrobbetta, Che pe quanto la pozza castecare, Mme fa sempe la mappa rosecare . La bontà de la Gnora, che ssorchiaste, T' hanno fatto arresci senz' auta scola : Guerre, facte de punia, e ccontraste-So' mmuorze, che te fanno cannavola; E ppe consurda, creo, che nne pigliaste, Starraie no piezzo dinto a le llenzola; Pecchè a la fiue io t'aggio gnenetato, Non te pozzo vedè cossì nchiajato. Ma si fforfante assaie, che ssi pe Ttata, N' auto de ssi Ddeicchie avisse avuto, Da quant'ha, che la cassia t' era data Co li Titane, e dda ccà fora asciuto.

Po maunaje a Ppeone na mmasciata, Che fosse retto trammete venuto. Chillo venne tirato pe capezza, Ca co Signure, e Ddei no nc' è allegrezza.

Ecco

Ecco n'agniento de grà so erienzia
Fece la pelle subbeto sarcire,
Comm'a lo quaglio, ch'ha tanta potenzia,
Che ppriesto priesto fa lo llatto aunire:
Ma dice lo Cecato de coscienzia,
Ca lo sanaie, ca non potea morire;
Ed appe lo Ceruggeco corrivo
Desgusto assaie, ca lo lassava vivo.
E Mmarte, dapò ch Ebba lo lavaje,
E le mettette la cammisa janca,
Se sedle rente a Giove alliegro assaje,
Ch'era resciuto a brenna chella chianca:
Se nne tornaieno dapò tanta baje

Chell'aute ddoie, che s'hanno curzo n'anca; Quann' era già rresciuto lo designo D'avè chell'arma cotta posta a ssigno. Signò, diceno buono li Marcune, Contra corrente, maro chi se mmarca; Vi, ca cevano a ffuria li focune Li scoppettelle de lo Patriarca; Nnie p'avitare le ttentaziune,

Tirammo'n terra, deciarria, sta varca, Ca da ssi nase, a cchi fete lo mmusco, Uscla m'è ccausa, ch'io no juorno abbusco.

Fine de le libbre quinto . .



NO la volimmo ntennere, ch' è ghioja Sto shavejare Omero a llengua nosta? Ch'è ttanto, quanto a ddì, piglia sta gioja E a na taverna appiennerla pe mmosta; E ppuro ne' è cchiù d'uno, ch' ha la foia De mme fa perde ll'anema, e la gnosta, E no nee crede, ca ss' alletterate Mme nforrano no juorno le ccostate. Ca si Abbate Tarasca appe arrecietto, Rommanute nce so' duie aute Abbate; Ch'hanno jurato farme sta a lo lietto, Pe nzì, che Ccintia faccia doie frittate: E bonno spertosà, chi n' ave acchietto. Si mon se leva mano a ste rrisate, Comme fanno a la carne co lo junco, Sibbè ll'uno è ppeliento, e ll'auto è cciunco. Una speranza sulo, che mme resta, E', che ncappano 'n mano a Chiricaglia, E ss' isso non se trova a ffa sta festa. 'N mano a cconca se sia de sta canaglia; Ca si non te l'asciutta, e ssenza vesta L' arredduce a ddormì ncopp' a la paglia, E ssi dapò asciuttate nò le ngrotta, Mme pozza fa la state fore grottaCa Capovacca, addò nfra torza, e ffoglia La refferenzia fa , cossì decide :

" La refferenzia nfra stentino, e nnoglia

" L'assassino, e lo Miedeco devide.

" Chillo primmo t'accide, e ppo te spoglia;

" Chisto primmo te spoglia , e po t'accide: Po passa, e mette a tergo Capovacca:

" Chi mancia foglia fa verde la cacca.

Ma giacehè Ddio vò, ch'aggia d'abbuscare, Mme potesse a lo mmanco piglià gusto; Chisto è lo guaio, nè può arremmediare, Si non faie deventà le tracche arrusto. .No Poeta devino po' passare,

Quanno caccia cchiù cose da lo fusto, Sia de liento, o sbolluto, acito, o posa, Ma no no è ppeo, che di sempe na cosa-

Sta sarvaguardia ll' aggio addimmannata, Si avite la bontà, cchiù de na vota; A ll' ntemo, si veo, ca mm' è niata, Si veo quà mmusso storzellà na jota, Ve la faccio avè a mmente sta jornata, Ca de manera la mingria mme vota, Ca pe scrupole mieie non ghiuro ll' arma, Faccio sonà Santo Lavrienzo ad arma.

Ora vottammo a mmare. Inche li Ddeje Se vedettero scosere la pelle, E pprovaieno lo nchiasto che cos' eje, Che Ppeone mpecaie co Il'arvarelle, Comme mmedè no Baffo, a ccinco e sseje Vide sparafonnà li Scoppettelle, Cossi le Ddeità, ch' erano scese.

Nne n'atremo annettaieno lo Pajese . ...

Restaieno a mmesurà, chi avea cchiù fforza; Trojane, e Griece sule, e ssenza mpicce, E mmo chiste, e mmo chille vanno a orza, E sse sudano buono li pellicce; La vattaglia addò ammoscia, e addove ntorza,

La vattaglia addò ammoscia e addove ntorza, Justo . comm' uno . ch' enchie le ssaucicce, E sto fracasso cchiù . che llampe, e ttruone, Nfra duie sciumme se fa Santo, e Semmuone,

Lo primmo de li Griece a sia carnaggio Fuie lo primmo Jace lo gran tuorto, Che sece lummo a ttutte, e comm'a ppaggio,

Che pporta ntorcia nnante a l'aute è ppuosto; Rompe le ffile, e ffa lo primmo assaggio . Ncoppa Ccamanto, e lo lassaie scompuosto, Ca dle a lo chiricuoccolo, e la ponta De la lanza l'ascette pe la fronta.

A n' auto Assillo, ch' era galantommo,
Diomede die no simmele defrisco:

Diomede die no simmele defrisco:
Chisto senza sapè, nè cchi, nè ccommo
Dèa cardo a ttutte, e ttenea sempe n frisco,
E mmo, pe l'aiutà, non s'ascia n'ommo,
Mo, ch'è ncappato sotto a sso manisco:
Cossì è ll'uso: a sgranà, quanta vuoie, nn'aje,
Tutte fanno Zimèo, quanno so' guaje.

Duie foro accise co st'accasione

Figlie a no ventre a la Ninfa Varvera,
Che la ngallaie no cierto Voccolone
Figlio de Rre, ma guarda-pecor'era;
No juorno, mmente steva a lo pascone,
L'affibbiaie na hotta de manera,
Che stridere la fece, comm'a ttrocciola,
Quanno capaje child'uovo co doie vrocciola.

No Grieco a cchisse duie fece lo euollo.

Ch'a unevenà lo nome me nee mbroglio;
Chi vò, vaga a bedè lo protacuollo,
Ch'io n'aggio auto, che ffa, che dà lo fuoglio.
Teucro a Rretone po mese a lo mmuollo,
Aurillo d'aute duie ne fece sfuoglio,
E ffece Aulisso a Ppideto Percuoco
Chello, ch'a na gallotta fa lo cuoco;

Ma Menelao, che quanto è ttuosto in fronte,
Tanto po è mmanzo, e ttiennero de core,
Arrasto, ch'avea fatto tutto a mmonte,
L'avea pigliato, e le nerescea, ca more,
Ma per ve portà st'acqua da lo fonte,
Avite da sapè, ca sto Signore
Ncappaie pe na desgrazia in mano a st'aino,
E ffu, ca li cavalle s'adombraino,

E sse romple lo cocchio a lo temmone.

E sse romple lo cocchio a lo temmone.

E mmiezo a la Cetate s' abbiaro.

Addòse la filava ogne ppotrone.

Cossì da la seggetta a lo solaro.

S' asciaie rente a la rota lo patrone.

E ppecchè l' era 'n cuollo lo Si Spocchia,

Preganno l'afferraie pe le ddenocchia.

Preganno l'afferraie pe le ddenocchia Quartiere, Menelao, pigliame vivo,

Non fate, ch'io lo cuorpo, ell' arma perda, Ca tu me faie sta trippa, comm' a ccrivo, Nò nne porraie cacciare auto, che mmerdat Ma s'io nce campo, e a Ttata mio lo scrivo, E la lettera, arrasso, non se sperda, Vedarraie, ca, te vene tant' argiamma, Ch' a la cocina non aie tanta ramma.

186 Già s' era Menelao fatto capace, Ca le piaceva assaie lo tornesiello, E stea penzanno d'abbiarlo 'n pace Pe no Volante ncopp' a lo vasciello: Ma Grammegnone, a cchi le despiace Chello nniozià, dice, fratiello, Tu sì no puorco, che bò dì sta cosa,

T'è mata mo sta caretà ppelosa? Aie ragione de farele carizze Pe-cchille, ch' hanno fatto isse a mogliereta, Ed a cchi te vò dà tanta recchizze Farelle cortesla, ca se la mmereta: Ma si n'aie culo, voglio, che te mmizze. Che se responne a cchi t' ha fatto pereta. L'n chesto te lanzaie chillo scontiento . Senza di si volea fa testamiento.

Accossi Menelao pe sto fetente Perze lo vagno, e la misericordia. E sse spizzolejaje bello li diente, Pe non vent co lo frate in descordia Può fa chello, che buò, ca nò lo siente. Ch' auto non vo'; che la santa concordia. Che scialà tanno fuie , che trinche lanze . Che lo Munno era d'oro, e ttutte manzel

Ntra sto mente Nestorro auza la voce De forma, che pparea Messionante, E'ddice : o Griece mieie ; gente feroce , Che pe balore a trutte jate mante, Sicche ve toccarria portà la groce A na processione de birbante : 52 Nè trenite auto dinto a ssi cervielle, Che de ve spollecà ssi mortecielle.

Procurate non perdere la vena, E n'ammosciate mò, che state 'n ditta. Tirate nnanze, ognuno a ddà la mena. Nzi che se sporchia sta marmaglia guittas. Ca fatta, che sarrà ll'utema scena, Io ve darraggio la lecienzia scritta. Che muorte, e mmieze muorte vuie pozzate Spoglià in coscienzia, e co ccommodetate. Li Paisane, 'n sentì lo Vecchiacone, Dezero tutte dinto de conzierto. E li Trojane aveano ntenzione Filaresella sotto a lo ccopierto. Ma Leno, che d'agurie era mastrone De smorfie, e ssuonne era lo primo spierto? · Che si nce fosse mò, vide che ntrata, Che le sarria la beneficiata? Trovato Attorro, e Anea, cossì ddecette? Giacchè buie site li primme pilastre, Dove Troja appoiata sempe stette. A le cchiaje mettitece li nchiastre, · Si vuie state a bedè, chi se nce metto A dda provedemiento a sti desastre: E ppotarrite accossi bive, e berde Patère, che sto puopolo se perde? Chiantateve . dich' io , nnante a ste pporte?" Comme stanno li termene 'n campagna. E a trutte chille date, e ddate forte. Che ccredono trasire a la coccagna; Ca chi s' addonarrà, ca nc' è la Corte. Previta mia, ca vota le cearcagna : Cossi, dapo che chisse so' fremmate, Jammo nuie puro in miezo a le stoccate. Dapo

188

Dapò tu saglie, Attorro, e ddi a la Gnon-Che na commerzione arma de vecchie A lo tempio de Palla, e sse ne'adora, Ca pare che pe nnuie non aggia arecchie E cche da lo bauglio caccia fora La meglio giubba, ch' ha de lama' a specchie, E nce la mette ncopp' a le ddenocchia, Ca po' cchiù de la spata la conocchia. Fatto chesto a la Ddea, che faccia vuto De le sacrefeca dudece annicchie . Si vo' de sta Cetate essere scuto, Che non pote accevire a ffa cavicchie; Tanta pertosa fa chillo Cornuto, Quanno se mena, e ntosta li cordicchie: Che nc'adaccia lo figlio de Taddeo, Ch'è ttuosto, quant'Achille, e ffuorze peo. Attorro è ccomprennuoteco, e ntennette, E dda carro sautaie co ll'arme 'n mano, E sse mese a ttirà certe llanzette. Che quanta nne nsagnaie stese a lo cchiano: E ddanno armo a li suoie tanto facette. Che cchi era Vascio arreventaie Soprano; E sse primma mostavano le cchiappe, Ncignaieno li Trojane a sfa li guappe. Li Griece mo, che ghievano arronchianno, Pe non dare st'avanto a li nnemmice, Stampaieno na buscia tanno pe ttanno, Ca veretà sta gente nò nne dice: E ss' una pe gollo na vota ll' anno Le scappa, non và maie senza cornice, E dde sta razza po tanto descuosto S'è ppopolato lo Pajese nuosto.

Dissero addonca, ch' era quacche Ddio, Venuto da lo Cielo, e l'ajutava, Quanno sapite vuie. comme sacc' io, Ca no vracco ssi Ddei manco le scava; Che da che ddette a dduie chillo recrio Diomede, e cche lo ssiero corze a llava; Li Ddei Penate fujeno sto campo,

Comme fujea Tiberio lo lampo.
Ora mò vene na scena tupella,
Che ffarria vomeca chi ha chiù gra stommeco,
A mme già mme scommove le budella,
E nnanze de la dicere già bommeco:
A li sacciente pare cosa bella,

Duie co la lanza 'n mano a ffa lo Commeco, E la ragion è, che l'ha fatta Omero, E cchi nne sparla, n'è dde lo mestiero.

Vennero a ffronta da na banna, e n'auta Diomede, e Grauco pe se spestellare. Diomede mò, che quanno dorme assauta, Veduto chisto ncign' a ppredecare: Chi si' tu, ch'aie na famma accossì auta, Che mmanco Orlanno nò nce pò arrivare? Grà spireto aie d'avè, pocca aspettato Aie propio a mme, pe te fa ascì lo sciato.

Ognuno, che mme vene pe ddenante, Vesogna, che ssia nato a mmale punto, Pocca sta lanza non dà maje 'n vacante, E 'n che l'adocchio recoia, ch'è ddifunto. Ma perrò nò, mme tiro co li Sante, Nè co li Ddei, ca nò mme renne cunto. Si tu sì Ddio, và trovate nnemmico, Ca nò nç'aggio niozie co ttico.

LIBBRO VI. Lo figlio de Triante pe sse ghioje Nce campaie poco e nno mme scordo maje, Ca co no poutarulo, comm' a buoje, Le nnutricce de Bacco spertosaje, Che se nne jeano pe li fatte suoje, E tranto isso lo chiotto le frusciaje, Ch'ognuna, pe ffui da chillo pesta, Jettaie l'ardegna, e sse guastaie la festa, Mese sio fatto a lo Ddio de lo vino Tanta paura, che ffujette a mmare, Addove Teta se lo mese 'n sino, Ca pe lo schianto non potea sciatare: Ma Giove castecaje sto malantrino, E unitto nfatto fecelo cecare, E ntra poco, votatele li cuorne, Cecato, e buono l'accortate li juorne. Vengo a ddicere mo, ca de ssa chietta Si tu sì de li Ddei, nò mme la ficche. Ca chisse so' mmalora, e a la vennetta Tanto so' grasse, quanto a ddà so' ssicche. Ma si tu mance pane, e a la cascetta Nne faie, comm'a nnui'aute, franfellicche. Vienela, ca te voglio fa ssa schena Mproscenà, comm'a cciuccio, pe st'arena. Grauco, che s' addonaie, a ccomme creo, Ch'erano de parole li contraste, Le responnette : o figlio de Taddeo, Tu si biavo ommo, e bene argomentaste; Ma spià chi de te sia meglio, o peo, Lassalo ghì, no le troccà ssi taste. Saie, ca ll'uommene so' comm'a le ffronne, Che ss'una nn'esce; n'auta s'annasconne. Che-

Chesto t'abbasta, ma giacche mm'appriette De te di propio la streppegna mia; Quanno Il'aie ntesa, se nne vuò dui jiette. Vengo servenno 'n casa a ll' Ossoria. A nnuie pe ccippo Zisefo se mette, Gran fareniello a non te di buscia. De na Cetà, che ssanno in che la nnuomene, Che ffa cavalle assaie meglio de l'uommene. Corinto è cchesta, e 'n funno d'Argo è pposta Dove Zisefo n'auto Grauco fece: Da chisto po dice la storia nosta, Nè ccredere, che ssia storia de Griece, Scese Bellorofonte, e ffece mosta De bellezza, che pparze milo diece; E la mogliere de no cierto Preto, Pe nne volè, la cosa venne 'n fieto. Sta sbriffia era scarfata de manera, Che non potea pe cchillo arrecojare, Na susta le facea matina, e ssera, Che na cerqua avarria fatto chiegare; Ma chillo, ch'era tuosto, e dd'auta sfera? St'erva no la potea manco addorare; Ch' a cchi lo mare de la grolia naveca, Sta mercanzia le fete, comm' a cchiaveca-Ma la porca mmederese chiaruta; Pe l'ammaccà se fece essa da coppa, E ddice a lo marito, ca mmestuta Chillo avea a essa, si volea fa toppa; E ssi no steva sauda, e rresoluta, Nce la faceva la varva de stoppa:

Nsomma essa è bona, e cchillo è ttemerario,

E nce la mpacchia tutt' a lo ccontrario Pre-

191 Preto, quanno sentle sta filastroccola; Fece la facce, comm'a ccera janca, No piezzo se raspaie la chiricoccola. E ppo penzaie de non volè fa chianca: Nè de scacateià, comm'a na voccola. Nè ffa prociesse, e ffa ngrassà la banca; Ma pe se vennecà, na mmenzeione Jette a ppenzà, che mmanco Salamone. De Licia a lo Rrè, ch'è ssuogro a isso Bellorofonte abbia, comm'a n agniello, E no viglietto porta chillo stisso, Addove le screvea, fanne maciello, Che da fore era janco, comm' a ghisso, Dinto era nigro, comm'a ccaudariello; Pe nò lo ffa sapè manco a lo viento, Lo seggellare, comm' a no testamiento. Co st'apparicchio parte lo scasato,. Porta lo chiappo 'n cuollo, e non sa niente s Quanno arrivaie, lo Rrè, che non è sgrato,

Le fece nove juorne compremiente; Po leggette la scritta, ch' ha portato Lo decemo, e ssi quarche mpertenente Vò sapè, pecchè primmo nò l' ha vista, La lettera dich' io, ca n' era a bista.

Nninche lo Rrè sentette la facenna

De lo corriero, ch' era jommentino, E ghiea, comme lo Jiennero l'azzenna, " N21 a la figlia a ffruscià lo sedecino; Ll'ordena, ch'appalorcia, e 'n terra stenna La Chiommera, che a ttutte lo stentino Facea tremmà, 'n sentennola, ca jetta Fuoco da vocca, comm' a na scoppetta.

LIBBRO VI. 198 E da nnanze è llione, e 'n miezo è ccrapa. E cchello de dereto è dde dragone. E ppuro la spaccaie, comm'a na rapa, Ca la spata asseconna a la ragione. Ma non vasta a lo Rrè chesto, azzò rrapa Ll'uocchie, e le faccia la remesseione, Pocca tre bote appriesso s'appe a battere E cco nommene, e ffemmene a ccommattere. Primmo s'avie li Soleme a scardare Gente mastina, e l'asciuttaie nfrà n' ora. Po l'Amazzone avette da provare, Ch' erano a lo nfilà tanta mmalora: Ma chisto le mparaie, ch'ogn' arte a ffare Sempe Il'ommo è lo meglio, che llavora : Po trovaie appostate a lo retuorno Cierte Licie, e le die lo male juorno. Ora quanno lo Rrè vedde ste pprove, Non voze, che da llà jesse lontano, E le mpizzaie, pe lo fa stà dui chiuove. La jolla a scianco, e la bacchetta n mano, E la nzertaie, pecchè st'aucielle nuove, Pe le ffremmare, ogn' auto bisco è bano: Accossi le chiavaie sotta la figlia, E de lo buono suio miezo se piglia . . . Ora mme ntenna, da sto matremmonio Nn' ascio Poleco, Santro, e Llaodamia. Po Giove, ch' a ncornare è no demmonio, Fece co cchesta ccà la vescazzia, 31. Da donn'è asciuto chillo Sarpedonio, Masto de guerra, e a cchi tu vuoie, nne spia: De chille tre po nn' appero la scionte Duie pe mmano de Ddei trovà la morte.

Capasso

Ch' a

LIBBRO VI. 194 Ch'a Llaodamia Diana, a Ssantro Marte Fu, che le deze ll'utemo defrisco: Poleco nce restaie, che nc'appe parte Ncopp' a sto fusto, che sta verde, e ffrisco. Addonca, si non so' ffaoze le ccarte, Saie donne vengo, e ccreo, che ntienne a ssisco: Poleco mm'ha mannato a cchesta terra A mparà la meglio arte, ch' è la guerra. E pe mme fa asservà quanto commene, Che belle lezzeiune, che mm' ha ddato! Mme disse: Figlio singhe ommo dabbene, Quanto comporta ll'essere sordato: Vattenne, e ttorna co le mmano chiene, Fa, ch' ognuno te vea, comme si nnato, Ca la nosta non fu maie gente molla, Nè perze maie la coppola a la folla. Grauco inch' appe scomputo sto prociesso, E ppe bia de preammole approbato, Ca isso era pe ll'uno, e ll'auto siesso D'auto, e ffamuso cippo sbroccolato; 'N sentennelo Diomede restaie ciesso. Comme lo mpiso fosse sorzetato, De muodo che mpizzaie n terra la lanza, E sse pentie d'avè poco crejanza. Po disse: nuie scennimmo da radice, Che s' hanno fatto sempe compremiento, Mostanno Il uno a ll'auto essere ammice Li Patre nuoste co l'alloggiamiento; Mo quanto siente: Vaga Uscia felice, Schiavo perpetuo, e zeremonie a biento; Ma tannoes'alleggiava, e ddeva taffio,

Po ched è à chillo secolo era zaffio .

Dica-

Dicano quanto vonno ssi cascante, L'ammico è cchillo, che mme fa schianare; Nce vonno auto, che ppuze, auto che guante, P'essere galantommo a lo ttrattare A l'antiche facea tutto lo spanto D'annore, e ccortesia lo focolare, E bavone decea, ch' era na favola Volere bene, e non mettere tavola. Eneo chisto avea nommo, e arrecettaje Bellorofonte tuio pe binte juorne: Io non te dico comme lo spesaje, Ca mm' è bregogna a ccontà ssi taluorne, Vasta, ca lo cortiglio s'annettaje, E no monte restaie de penne, e ccuorne. Po nce fuieno riale poco d'ario, Che non so'ccose pe no strafalario. Vavemo a cchisto deze na tracolla Tutta quanta guarnuta de scarlato, E isso d' oro a bavemo le molla No gotto, che balea carche dducato: Che si Di vo', quanno esco da sta folla. Spero de lo trovà, si n'è bolato. De Patemo Taddeo pe di lo vero; Non so, si fuie galante Cavaliero. Mme creo, ca sì. Ma pecchè morze, quanno Li Griece a Ttebba avettero le ppelle, Mme lassaie co le ccauze a braca, e ttanno Commenzava a ghiocare a le ccastelle: Ma si li nuoste da lo primmo scanno Foro ammice, e ccompare, anze fratielle, Che mmo nfra nuie s'ause spata, o lanza, Non sia nè mò,nè mmaie. Dio mme ne scanza.

M

LIBBRO VI. 196 Ma azzò, ch' ognuno sacccia, e cche s'addona. Ca simmo ntra de nuie chello, che ssimmo. Scagnammo ll'armature a ll'ora bona, Tu a mme la toia, ed io la mia te nchimmo. Lo Grieco bello mio la penzaie bona, Ch'appe da fa co n'arma de lo limmo, Ca tutte ll'arme soie de ramma foro . E cchelle, ch' acchiappaie erano d' oro. E sfatte sti descurze, co no sauto Scesero tutte duie da lo carruocciolo. Se strenzero la mano ll' uno a ll' auto, E nne sorchiaie Diomede chillo vruocciolos Cossì ntrevene, quanno no masauto Ha da niozia co no mammuocciolo. Lo Grieco tira ciento, e ghietta nove, Ma pò passà co ssi Casiste nuove. Mmente se fanno ccà sti cagne, e scagne, Attorro era sagliuto ncopp' a Ttroja, E na lava de femmene che cchiagne, Chi pe ddolore, e chi ch' avea la foja, Lo ghie a scontà, vattenno li carcagne, E sse le mese ntuorno a sfa na joja, Che si nò stea co le ddevoziune Attorro, se spontava li cauzune. Chesta addommanna, si è bivo lo frate, Chell'auta vò sapè de lo marito: Chi de li Zie, e cchi de li Cainate, Che ppe ttrenta carrine, e no vestito Li poverielle s'erano assentate,

Li poverielle s'erano essentate,
Pe ffa ghi po chell'aute a lo partito:
Attorro, inch' allummare chillo greciello,
Penzaie de se nn'asci pe lo portiello.
Mper-

Mperzò le disse : figlie benedette , Ve pare tiempo mò de fa sti cunte? Sapite ca li Ddei fanno vennette, Quanno l'autare nò la so' ssedunte? Mò co processeiune, e cco collette Vedimmo de scampà sti male punte; E ne' avite da ghi vuie aute ppiche, Comme vanno a lo suorvo le fformiche. Fatto st' assordio, ammarcia a lo palazzo, Che nò l' ha avuto nullo Minperatore, Ca dinto a na corzea pittata a guazzo Cenquanta stanzie avea de grà llavore, Dove ha chiavato Priamo lo vecchiazzo Cenquanta figlie co ccenquanta Nore, E ppo a n'auta corzèa, comm'a cconiglie, Na dozzana de Jiennere, e dde figlie. Attorro inchè fuie ccà scontaie la mamma, Che pporta pe la mano Laodice, Ch' era senz' auto la cchiù bella sdramma De quanta creature essa maie fice . Visto venire Attorro la Maddamma, L'afferra pe la maneca, e le dice: Tu, che ccurre, comm' aseno a la paglia, Comm' aie lassata, o figlio, la vattaglia? Chisto è ssigno, ca so' guaie co la pala, E lo Grieco v' assoccia le ppresotte, E ssi pe nnuie la sciorta non se cala, Quanto decimmo tutte bona notte: La penzata, ch' aie fatta non è mmala, De di quà rrazeione 'n quatto botte, Cossì la pregaria n'arriva zoppa, E Ddio te sente meglio da ccà ncoppa.

Lassame gha a piglià no po de miero, Ca fine tengo a rrequesto no mpagliato Abboccatiello, e lo primmo becchiero Sia a Giove, a ll'aute Ddei sacrefecato Lo riesto jettatello, ca no zero Non vale n'ommo, quanno ha fatecato: Tu aie commattuto, aie fatta na gran corza, Buon'è, che nfiecce, e cche te miette 'n forza, No, disse Attorro, Gnora, no nne voglio, Ca si vo' Giove, lo ffa senza vino. Non te piglià fastidio a levà ll'uoglio, Ca na veppeta mo mme fa venino: Che no Cetrangolaro, o Casadduoglio-Se crea chello, che bo', ch'io no nce ncrino: Chisse teneno 'n capo co la feccia Arreventà cchiù tuoste de na vreccia. Po comme vuoie, che co sta mano lorda De sango, e dd'aute pporcarie cacata Proja lo vino a Giove, e cche l'abborda Senza farence primmo na colata? Ca si, mment'io vao p'agghiustà na corda, Nne scordo n'auta, è llesta la sonata: Ma sacce, mamma mia, ca so' benuto Apposta ccà, pe te fa fa no vuto. Tu aie da ghì co no muorbo de vecchie A Ppalla, che nce fa cagnà colure; E ppecchè chesse fanno gran fetecchie, Providete de ncienzo, e dd' aute addure. Pe ll' ordenario ss'aute stracquaspecchie Tutte li fiete ll' hanno pe ffavure : Ma sta Ddea, ch' ha lo naso moscariello, Si sente fieto, faie no male appiello. Piglia.

Piglia la vesta toia de sponsalizio, E appiennencella ncopp a le ddenocchie, Ch' azzietto ll'avarrà, ca sto servizio A ffemmena è ccaccià tutte duie ll'uocchie: Apprommiettele po, pe le dà sfizio, De le sacrefecà de vuoje seie cocchie, Si sarva sta Cetà da ssi frabutte, E nne manna Diomede a Ccalicutte. Mmente tu vaie, addove t'aggio ditto, Voglio vedè Alisantro si lo trovo, Si ntennere mme vò na vota schitto; Che ll'utema sarrà, che mme nce provo; Ca, pe nce fa ghi a ccancaro a dderitto, Ne' ha puosto sso mateleco lo chiuovo, E mme contentarria tirà no stravolo, Si piglià lo vedesse a lo Deiavolo. Tanto disse a la mamma Attorro, e essa

Tango disse a la mamma Attorro, e essa Sentenno, ch' ha da ghi 'n processione, Le bajasse mannaie chell' ora stessa, Che ghiezero scorrenno ogne pontone, E ntemaieno a le becchie, che de pressa Jessero tutte a la congrazione:

Ecuba co ste ffacce no nce perze,

Ecuba co ste ffacce no nce perze, Ch' erano ncrespatelle, comm'a berze.

Po da no cantarano, ch' addorava
De spicaddossa, e dde rosamarina,
Cacciaie la meglio vesta, che s'asciava,
Arragamata d'oro, e la cchiù ffina,
Che no secolo e mmiero sotto chiava
L' avea tenuta da che fu Rregina:
E pe le ble scopate, e cchiene d'erva
La portale u mano anfi addò stea Menerva

4

200 .

LIBBRO VI. De le becchie l'aserzeto, ch'è ghiute Nuanze a lo Tempio nfi ncopp' a na rocca; Lo spireto a li diente era venuto, E stea pe se smaja tocca, e non tocca. Già se sentea no suono de liuto, E li contrasospire asceano a schiocca: E ssi non era lo provedemiento, Ch' Attorro die, rescea la cosa a biento. Corze a rrapi le pporte de carrera La Sagristana, e a sfa la sunzione: Chesta . che d' Antinoro era mogliera, Se chiammava pe nomme Teanone; E cchesta, comm' a Pprevetessa; ch' era Pigliaie la vesta co ddevozione, E a le ddenocchia de la Ddea l'appese, Pe se la fa cchiù molla, e cchiù ccortese. Mmente chella fa st'opera, le becchie Tutte le mmano 'n Cielo aveano auzate Co no strellare ch'avarria le rrecchie De Ddei, e-dde Deiavole ntronate; Comme grullano, quanno le ffattecchie Stanno pe hommecà le speretate; Ca si ad auto so schiacche sse becchiarde, Sulo a la voce so accossi gagliarde.

Dapò, che ssu passata sta tropea, La Prevetessa fece la colletta: O tu, che guarde le Ccetate, o Ddea. Tu de Diomede la lanza mmardetta. Stronea, e ffa, ch'isso nnanze a Pporta Scea,

Dov' ha li piede mò la capo metta; Ca si nce sarve a nnuie suggeche tuoie, Ve volimmo scannà dudece vuoje.

Tutte

Tutte dissero, ammenne: ma co Ppalla Non servie, nè lo vuto, nè lo mezzo, Ca sta Ddea và trovanno chi l'ammalla; Ca tene na posteoma da no piezzo. Ma vole Attorro nnante, che le sfalla, Trovà chillo Stallone, che n' ha ppriezzo, Lo Si Alisantro, e bà a cchella pedata, Pe batterle la lana senza grata.

Chiù priesto cchiù, ca manco, unnece vraccia, Ha la ponta de ramma, ch'a la scura Luce, e n'aniello d'oro, che l'abbraccia: Trase a lo quarto suio co st'armatura 'N mano, comme se a ppuorce jesse a ccaccia, E ttrova chello, ch'isso non penzava, Che lo fratiello ll'arme sceregava.

Avea poluto la corazza, e ll'ermo,

E a lo scuto avea dato lo smeriglio,
Po stea provanno ll'arco, s'era fermo,
Ch'è a llo ddicere suio lo vero stiglio.
Ca n'è balore lo ssapè de schermo,
Ma chi saluta da luongo no miglio:
Po vedde chella, che fa fa sti schiasse,
Che metteva lo staglio a le bajasse.
Nninche schiuse lo gioja, na stregliata
Le ghì ammanenno Attorro, e le decette:
Chianta malanne mio, chella pensata
Comme mmalora'n capo te venette?
Vì lo Grieco, che ffa, vì, che ssalata.

Chianta malanne mio, chella pensata.
Comme mmalora 'n capo te venette?
Vi lo Grieco, che ffa, vi, che ssalata
Pe ffare de na scrofa le bennette:
Morono tanta, ch'è na maecaria,
Pe spassà il marruojete a ll'Ossoria.

I 5

LIBBRO VI. 102 Fute, che pozzano essere li fuosse, Fa cunto, ca de muorte so acchianate; Le tterre verde mò le bide rosse, E ccemmeterie nfi a le mpalizzate: E ttu te staie rattanno li nfraccuosse. Comme sta gente l'avisse accattate: Auza li puonte, e ammarcia a la campagna, Ca s' aie paura, truove chi te nsagna, Le responnette lo Sio bello 'n chiazza: Frate, tu aie ciento canne de ragione. Ma co li nuoste manco na sputazza. Nò no aggio d' odio, o mala ntenzione. Non è ll'ira, fratiè, che mme strapazza, E mme fa stà nchiatrato a no pontone, Ma steva chino, e la malenconia So' benuto a sfoca co Lleua mia. Ora mo chesta co belle parole Mm' ha miso n capo de tornà a la guerra; E bì si stammo a bennere scarole. Tu min' aie trovato a sceregà la sferra. E sse tirare la vettoria sole. Mò da ccà, mo da llà, comm' a la serra, Quanto mme cauzo mo sti fierre, e ttrotto, E ssa via, si vaie unanze, mme l'agliotto. Sentuto chesto Attorro, auto non disse, Ma Lena commenzaie essa à ffa carte: Cainato de na cana, che d' arrisse,

Ma Lena commenzaie essa a ffa carte:
Cainato de na cana, che d'arrisse,
De guaie nn'ha semmenate li tre quarte,
Che ssarria stato, e mante de st'aggrisse,
Quanno stiette p'asci da chella parte,
Che mmeglio mamma l'avesse cosuta,
Stratta da viento a mmare io fosse juta.
Ma

Ma giacche avea lo Cielo accossi scritto,
Mme potea dà a lo mmanco no marito,
Che dde commenienzia avesse schitto,
Non voglio di no parmo, ma no dito:
Chisto è no schirchio, mpertenente, e guitto,
E cchiù speranza aie de chiegà no vrito.
Ch'a cchisso: e'n capo a mme tengo na vespa,
Ch'ha da trovà no juorno chi lo screspa.
Ora mo resperante de consideratione.

Ora mo trase, e zezzate a sta seggia,
Cainato mio, pocca de ssi sconquasse
La pena, che ttu siente, è mmanco leggia,
Ed io bè veo chello, che ddinto passe
Pe sta Cainata ndegna de sta Reggia,
E ppe sto bestia, causa de sti schiasse:
Ca creo, ch'a nnuie lo farfaro nfernale,
Nce cacaie, mmente avea li stommacale.
Le diez Abanta de l'accompanyate de diez de l'accompanyate de l'accompanyate

Le disse Attorro: no Signora Lena,
Che Ddì te guarde de vascia caduta,
Non se scommova Uscla, ca mme daie pena,
Ch' aggio la cortesia pe rrecevuta;
Ch' io vesogna, che ccorra a ttutta lena,
Ca la gente la veo meza perduta,
Te sia arrecommannato sso Canesca,
Fa, che se giacca, e cco Deiavol' esca.
Ch' io mme la strao mo mo, quanto mm'affaccio

A bedere moglierema; e lo ninno;

A bedere moglierema; e lo ninno;

Veni affi ccà, ne darele n'abbraccio,

N'è ccosa, tu lo ssaie, che ntienne a zinno;

E ninno lo lassaie, che le dea mpaccio,

Ca metteva la mola de lo sinno;

Chi sa si cchiù le beo, si mò, che ttorno;

Mme coglie notte, e nò me fa cchiù ghiuorno;

I 6 Se

204 Se parte, e bà vierzo l'appartamiento Le la mogliere, e no nce la trovaje, L' a le ccreiate, che so' cchiù dde ciento. Che se nn' è fatta Ntrommaca, spiaje: L'ghiuta a besetà quacchè Commento, O a ppregà chella Ddea, che nce dà guaje, O sta co li pariente lo mio bene, Co chi sempe se fa sto và, ca viene? Primmo d'ogn'auta responnette chella, Che la chiava tenea de la despenza : Nò sta la Gnora mia nnorata, e bella, Addove Uscia llostrissemo se penza: Mmierzo a na torra, comm' a na Ciantella, La cchiù auta, che nc'è, pigliaie la renza, Nninche sentie li nuoste perdeture, Ca li Griece le menano li ture . Comme ntrevene a cchi vo ta la cacca .. Che a cchi lo vò fremmà te lo stroppea, Co cchella furia a mmiezo a mmiezo spacca Attorro la Cetà nfi a Pporta Scea; Quanno se vedde nnanze chella vacca, Che a boglia soia da lo mantrullo ascea : · Ca femmena, che dà na grossa dota, Essa commanna, e ttu te può dà vota. Ntrommaca è cchesta figlia de Zione Rrè de Celicia, che le vene 'n faccia, E la Nutriccia porta lo guaglione, Comme se porta 'n cuollo la vesaccia. Tata tutto se caca, e un' ha ragione, Ca vede, c'a lo spireto, a la faccia, A ll'ossatura, a cchelle spalle quatre, Na a lo jodizio, ch'è tutto lo Patre. MperMperzò 'n che bedde lo ninno spontare; Fa resillo a bavone, e sse sta zitto. MaNtrommaca, ch'ave avuto a cche ppenzare, Ch' a ffa squasille, mo che stea a lo stritto, Commenza a ghiettà lagreme, che ppare,

Che le ppepelle siano jute a mmitto; E a la mano appoiatose d'Attorro

Fa no sciabacco, ch' io mo ve lo nforro: Bell' ommo mio, già veo, ca ssa bravura

A la fine t'abbla d'essere acciso, E n'aie pietà, nè dde sta crejatura, Nè dde la mamma, che t'ha sempe ntiso; Che si maie mme cogliesse sta sciagura, Ch' arrasso sia rtu ghisse 'n Parayiso, S' a cchi tocc'a ffilà sto filo mio

No mme lo vo taglià, mme lo taglio. Famme piacere, dì, quanno sì mmuorto,

Pozzo a sto munno avere cchiù contiente? Una è la varca, e ssi tu vaie a ppuorto, Non vogl' io sta nfrà ll'onna, e nfrà li viente. Chi è mmedolata, o a dderitto, o a stuorto, Po' trovà no defrisco si ha pariente,

Io scura n'aggio patre, e n'aggio mamma, Da chi pozzo d'ajuto avè na ntramma? Tata, che pe mme fora no speracolo,

Tu saie, ch' Achille nne lo messejaje; Uno arbitrio le fece, e ffu mmeracolo, Che sperato, che ffuie, nò lo spogliaje; Chillo, che de la terra era l'oracolo, Farle fa mosta se nne vregognaje, Co ll'arme non perrò tutt' a no luoco Mese chella bon'arma, e nce die fuoco.

706 LIBBRO VI. · Le fece lo pataffio, e lo seburco, Pe sfa restà la cennera nnorata, Che non se farria meglio a lo gran Turce. E ppo, pe lo fa stà frisco la stata, Le facettero d'urme puoste a ssurco Le Nninfe montagnole na nfrascata. Che, ffore d'avè perzo lo resbeglio.

Dico la veretà, non pò stà meglio. Li frate mieie, aimme, ch' erano sette, Pe cchi la casa semp' a grassa steva, Pocc'a l'affizio ognuno nc'arrescette. E cchi vuoje, e chi ppecore pasceva, A ttutte nne no juorno le spedette Sso nnemico de Ddio, che ha tanta leva. Che ghiessero a bedè comme se veye A ccasa-cauda, e si s'ausa neve.

La Gnora, ch'era femmena, la sciorta De ll'aute non provaje d'esser' accisa ; La portaie affi ccà, po meza morta Quase nne la mannaie senza cammisa: Ca, pe se recattà da chillo Torta, Non se nioziaje pe bla d'assisa, Sporpata a stà co Bavo se nne jette, Addove po Diana l'accedette.

Donca tu mme si ppatre, e ttu si mmamma, Tu mme si ffrate, e tru mme si mmarito; Comme te po' dà core auzà la gamma, Comme fusse aspettato a quacche mmito? Fallo peninno tuio, che mmo se smamma, Fallo pe mme, che sto pe ghi a l'acito, Statte diuto a sta torre, ca stale buono. Ca nò nee pò trasì manco lo truono.

Man-

Manna a le gente toje, che ffaccian' auto, Addove sta chella fico sarvateca. Pecchè pe llà se porria dà l'assauto, E li Griece da llà fanno la vateca, Se ne' è pprovato cchiù de no masauto (Che nuanze craie l'afferra la sciateca De sagli, li'due Jace, e Ddommenèo, E Ddiomede, e li duie figlie d'Atreo.

O che nce ll'aggia ditto qua Pproteta,
O ca da dinto propio ll'è benuto,
Lloco, che stiano tuoste, comme preta,
E ssi tu vuò campà, fa lo storduto:
Respose Attorro, s'io fosse de creta,
Sì, che a lo primmo tuzzo fosse juto,
Manco mme potarria nserrà ccà dinto,
Comme facea chill'auto Cuccopinto.

Chello, che ettu mm' aie ditto, io bè lo ssaccio, E ll'aggio a ccorre comme ll'aggio a mmente, Ma de la famma mia nne farrla straccio Pe nal a le ppettolelle ogn' auta gente; 'N' chiste case posà lo cortellaccio Ll'armo d' Attorro tuio non se la sente, Ch'a' ghi nnante, e' a ffa sango s'è ausato, E a ffare annore a sse, e lo parentato.

La nare annore a sse, e lo parentato.

lo veo, comme lo Sole a mmiezo juorno,
Casta Cetà già stà co ll'acqua fresca,
E ppoco pò tricà, che pe no cuorno
Se faccia de sto puopolo mesesca;
Ma non tanto dolore i e ttanto scuorno
Nò nn'aggio de li mieie, che ll'arma ll'esca,
Non de tanta fratielle, e mmamma, e ppatre,
Ca morono pe mmano de ssi latre.

Quan-

Quanto, ch'aie da ghi tu, perna mia cara, Pe schiava, de carcuno de ssi Griece: Nuinche sso schiuoppo nuanze mme se para, Sto core se fa nigro, comme pece; Tu aie da ghi a ppiglià l'acqua a la sciumara D'Argo, aie da fa l'arrusto, e l'ascapece, Aie da filare, e ttessere, e ffa lazze, E ffaccia Dio, che non abbusche mazze.

E ppecche lo pparlà senza gabella
Passa, nè comm'a llettera s'affranca:
Dirrà cchiù d'uno, la mogliere è cchella
D'Attorro smargiassone, e llamma franca;
Tu, che staie sotta a ccosì ccana stella,
Pe cchello, ch' aie, e cchello, che te manca,
A sti licchette ammare cchiù d'aloja
Vorraie pagare a chi te fa lo boja.

Lo buono è, ca mme trovo sotta ferra, Nè te veo strascena pe li capille, Ca ll'uocchie, e rrecchie meie chi me le sserra Non vo' che beda strazie, o senta sttille. Scompe, e pe se spassà nnanze, che sferra, Li frate, ch' ha, che so cchiù de l'agrille, Vo'abbraccià ninno, ma la crejatura Arreto se tiraje, ch' avea paura.

Attorro steva armato, e lo cemiero
Guarputo avea de crine de cavallo,
Chille sbentoleiavano, e ddavero
Ninno s'era spantato, e ffatto giallo;
Otra ca l'ha pigliato pe ffrustiero,
Co chella cresta le parea no gallo,
Mperzò piglia la mosca, e se nerapiccia,
E sse fa forte n sino a la Nutriccia.

Ora

Ora ste smorfie fecero quaccosa,
Ca se sbiaje chella malenconia
Co na risata, e ffu cchiù la refosa,
Ch'a ttutte duie mettette 'nn allegria:
Ch'ogne grazia de cheste è cchiù gustosa
De la meglio commeddia, che nce sia,
Diceno li Nzorate, e ch'ha cchiù ssale,
Che Nnapole nò struie lo Carnevale.
Ma pe ffa pace co lo peccerillo,

Attorro lo cemmiero se levaje,
Lo posaje n terra, e ghiuto rente a chille
Lo pigliaie 'n braccia, e ttutto lo vasaje;
E ppe se piglià gusto no tantillo,
Comm'a pallone lo pallottiaje,
Po acciove, e a ll'auti Ddei, comme commanna
La fede soia, lo figlio arrecommanna.

La fede soia, lo figlio arrecommanna. Giove, e buie aute Ddei, che ad auto state, Pe ccarità sentite che ve cerco, Che sto picciotto sia de li forzate, E cche de Tata suio tenga lo mierco; E ssi li Vave birbe non so state, Nè quà birbo songh' io nato de sterco, Sia Rrè de me cchiù guappo e de cchiù famma

Co ll'arme'n mano, eddía gusto a la Mamma.
Cossì pregaie, e ppo lo mese 'n mano
De mamma soia, che se lo mese 'n sino,
Che mmente ll'uocchie parono fontane,
Ridenno mmesca zuccaro, e benino:
Comme li Tavernare cristiane
Mmescano sempe ll'acqua co lo vino:
Ma visto, ca la cosa non và liscia,
Attorro co la mano se l'alliscia.

LIBBRO VI. E ppe la consolà cossì le dice: Non chiagnere pe mme fore mesura, Ca co mme no nce ponno li nnemmice, Si lo destino mio non s'ammatura, Ca, comme tene ogn'erva la radice, Accossì tene ogn'ommo la ventura; Nzi che non vene chessa, cierto campa, Arrivata, ch'è ppò, nullo la scampa. Mperzo, Gioja, retirate a lo quarto, E lloco attiene a le ccoselle toje, Stà 'n cuollo a ste baiasse, e ffanne scarto, Si no nce stanno a le ffacenne soje. Lo ffilo lloro po' servì pe nsarto, E la tela pe rrezza a ppiglià ruoje: Miettele a ssigno, e llassa a mme la guerra, Ca tocc' a mme cchiù, ch' auto de sta terrae. Accossì dditto se torna a ppigliare Attorro ll'ermo co la pennacchiera, E bà a ttrovà chille matarazzare, Pe cchi se fece ghiesia de carrera: Chell'auta jette pe se dà da fare, Stare attiento a le sserve, e ffa la fera Ma camminano arreto se votava, E le llagreme ognuna era na faya. Le ccrejate vedenno la Patrona 'N chianto, a lo chianto rapeno la porta: Accossi biva, e berde na perzona Sse ppapare la chiagneno pe mmorta, Senz' aspettà, che la campana sona, Fa lo sciabacco è cchello, che le mporta, Chesso s'hanno nchioccato e accossì credeno. Ch' Attorro vivo maie cchiù no lo vedeno.

Ntrà

Ntrà sto miezo Alisantro è ssacreduto, Che n' era tiempo cchiù de jacovelle; Mperzò de tutto punto s'è bestuto; E ppuoste guarnemiente li cchiù belle, E ccossi lieggio jea co llanza, e scuto, Ch' a li piede parea, ch'aggia l'ascelle, Tanto, ch'a no laccheo, quanno se lassa, Le dà trè curze manze, e tte l'appassa.

Nè cchiù, nè mmanco, si no piezzo è stato Dinto a la stalla a spasso no stallone, Ch'ea botta d'uorgio s'è buono ntofato, Ca n'è uocchio dich' io de lo patrone Te rompe la capezza, ed arrivato Lo vide 'n quatto saute a lo pascone, Co la testa accimmata, e la chiomera Pe ccuollo sbentoleia, comm' a bannera Cossì Alisantro ascette da castiello

Co ll'arme lustre, che pparea no Sole: Ma comme ca-le và pe cellevriello, Ca stà lo fforte suio tutto a le ssole, Le ssarzeteia, e ccomme a no vetiello . Và facenno zompitte, e ccrapiole, Quanno Attorro scontaie, che dditto tanno A la Majesta avea bonnì, e buon' anno. -

Alisantro parlaje: si ncancaruto

Stisse co mmico, Attorro, frate mio, Ca te si pe mme fuorze ntrattenute, Mmente aie pressa, perdoneme pe Ddio; E ssi quanno dovea non so benuto, Cride, 'n coscienzia, ca nò nce corp'io, Ca nninche boglio ascì, chesta n'è ffavola Venì nnante mme veo chella Deiavola. Res

LIBBRO VI. 213 Respose Attorro, io pe te fa justizia, Dico, ca si schenuto, e ssi gagliardo, E aie mostato a la guerra valentizia, Quanno non fuie, comm' a no gatto pardo: Ma mme pare, che ffacce co mmalizia Sta cosa, che te suse sempe a ttardo, E dde la guerra aie no golio, che bola, Quant' ha no peccerillo de la scola. De cchesso li rognune a mme mm'abbottano, Ca sento li Trojane, che t'adacciano, E dde li muorte tuoie ll'arma nne vottano, Ca tu aie li cruosche, è lloro se le carciano, Tu te staie a lo ffrisco, isse se scottano, Tu faie le ccarne, e cchille se le stracciano; Puro aie trovato gente, che te ntenneno, E ssi pinole ammare nne le scenneno. Ora no nne sia cchiù, jammo'n campagna, Ca po sti cunte le ffacimmo appriesso, Si Giove, e dde li Ddei la turba magna, Ca nn avimmo de ll'uno, e ll'auto siesso. Nce dà no juorno, che la sditta cagna A nnuie la parma, e a lloro lo cepriesso, E bedimmo annegà ssi Griece a mmare;

Fine de lo libbro sesto.

Pe n'avè tiempo de potè mmarcare.



# LIBBRO VIII.

Ossì ddecenno Attorro co lo frate,
Sciute da la Cetà jero 'n campagna;
E ppe mmenà le muano so' ammolate,
Comm'a li spellecchiune a na coccagna;
Ca tutto è uno a nuobele sordate
Sagli la breccia, e ghì a mancià lasagna;
E perrò a cchisse maie non se fa assecoja,
Ca co sta grolia non pò ghì la recoja.

Li Trojane, che steano abbesognuse
D'archemmese, o jacinto, o d'acqua fresca,
Vedenno a cchisse, deventaro armuse,
Ne dde morì pare, che cchiù le ncresca;
Comm'a li marinare quanno nfuse
So' de sudore, e asciutta è la ventresca,
E bocano, che pparono de stoppa,
Scioscia no ventariello da la poppa.

A pprimma botta Alisantro inte scioscia.
Uno Menesto Cetatino d' Arna;
E ppo mme state a ddi, ch' è rrobba moscia.
Lo Si Alisantro, e cche non fa maie carna;
E Attorro, che lo tene sotta coscia;
Comm' a ffronte de ll' Aquila na starna;
Pe non guastà Jonèo de modiello.
Lo nfilate pe lo cuollo, comm' auciello.

N' au-

LIBBRO VII.
N' auto Fenucchio bravo sferrejante;
Figlio d' Addezio venne a sto festino;
E co ghiommente jea, ch' eran' incante;
E botavano ncopp' a no carrino;
Grauco, inche a cchisto se vedde nnante,
Na lanzata le die ncopp' a lo schino,
E 'n terra lo chiantaie. comm' a ccocozza,
De forma, che non ghie maie chiù 'n carrozza.
Ma Palla, a cchi le coce, inche allummaje,
Ca lo niozio suio non ghiea deritto,
E ppe cchiù de no Grieco erano guaje,
E passava li guaie de lo crapitto.
Da la ponta d' Olimpo se lassaje,
E benne vierzo Troja, a ppede fitto,
Quann'a scontà la ghie lo junno Apollo,
Che benne da la Rocca a gamme 'n cuollo.

Che benne da la Rocca a gamme n cuollo. E le disse: sorella, ch'è st' appretto. Che t' ha fatto venire a llengua 'n canna, La mesura, che ccorre non t'e azzietto, E borrisse cagnà la meza-canna? De ssi Trojane mo fa no sguazzetto

Pretienne, ch' a li Griece enchie la canna, Ca saccio, ca de chille ale cchiù ppietate, Ch' Agozzino non ha de li Forzate. Ma si tu faie na vota a mmuodo mio,

Ma si tu tale na vota a finindo mo, vedarrale si te parlo, comm'a firate;
Che.bà, ca tu t'arruste, e io mme frio,
Si chello è ppo, che ttesseno le Ffate?
Facinmo, ch'uno a ll'auto dica addio,
E lleva mano p'una, o doie jornate,
Ca po appriesso, se scornano, e sta chiazza

Ca po appriesso se scornano, e sta chiazza Cade, e a buie Ddee ve ne fa ghi 'n pisciazza. Si, disse Palla, comme te pejace,
Ca io puro pe cchesso era venuta;
Ma comme pare a tte che a ttregua, o pace
Ssa ggente po venì accossì accanuta?
Le responnette Apollo: ssa fornace
Co na sputazza cride, ca se stuta:
Esca Attorro co n'auto a ffa duello;
Ca subbeto lo riesto fa torniello.

Palla se ne'accordaie: ne ssaccio commo Sto consiglio de Ddei Leno l'addora. Io nee vao 'n pazzia, ch'annasa n'ommo, Quanto scappa a li Ddei a la stess'ora; Mò na chiazza de chesse, e bì che nommo Auzarria de Profeta, o de munalora: Mo non siente, che nnorchie accossì apole, Che non può sape maie che se fa a Nnapole. Addonca Leno se chiammaie Attorro.

E le disse, Fratie, tu mme si ffrate,
Nè ppuò credere maie, ch'io te le uforro
Le buce de li Ddei, ch'aggio pescate;
Chiantète lloco mmiezo, comm'a ppuorro,
E ddesfida chi vuò de ssi frustate,
Venga, si vò, lo unemmico de Ddio,
Ga tu non può morì, te nne pregg'io.
Cossì le disse, e Attorro co gran gusto
Dette ordene, ch'ognuno stesse saudo,
E ffu obbeduto, e a ttutte parze justo
Irese a rreposà, ca facea caudo:
Grammegnone 'n vedè st' acqua d'Agusto

Grammegnone 'n vedè si acqua d'Agusto Disse, a buie, gente meie no ve la fraudo, Giù la mano, assettateve vuie puro, Ca v'è scarfato assaie lo sedeturo.

Me-

LIBBRO VII. b16 -Menerva, e Apollo . comm'a dduie sproviere, Se jerrero a ssede ncopp a lo fajo, E lo campo gustavano vedere, Che dde spiche parea, quann' esce Majo; E la folla de lanze, e ppennacchiere A pprimma vista fa veni lo jajo: E ssi lo paragone non è sparo, Comme Ponente fa annegri lo maro. La lanza Attorro pe lo miezo piglia, Ch'è ssigno, ca se vò chiacchiareiare, E ddice, io non so' ommo de goniglia, Che ne semmana studia pe pparlare; Lo core mio mò pe la vocca figlia, E la vammana avite vuie da fare; Noie facettemo tregua n'auta vota, Ma Giove ha ditto, che nce dammo vota. Ha ditto, e ttorna a ddì, ca nò nce sente, E cco nouie, e cco buie sta mmalorato, Và machinanno a ll'una, e a ll'auta gente Anzì, ch'a buie, e a nuuie no nc'ha scossato: O vuie sta chiazza darò tanta stiente Carpite, e a nuie no chiappo nc'è stipato, O nuie ve secutammo anzi a le nnave, E ve fragnimmo tutte, comm' a ffave. Perrò nfratanto io nime vorria sfocare De farme a ggusto-mio na puniata, Esca chi vò, che se vò fa ncasare De chi porta nfra vaie cchiù nnommenata: Uno co uno so' le ccose pare, Ca si sò cchiù, le faccio n'appuzata,

E ppe ve sa a bedè, ca voglio satte, Sienteme, Giove, e approba tu sti patte.

U 0 1 Cop

Si nn' ha la meglio chi pelèa co mmico, E a la statela io mme trovasse scarzo, Che se nne porta st'arme lo nnemmico, Lo cuorpo nò, pecch' io voglio esser'arzo. Vì, comme bello chiaro ve lo ddico, Non và a ddicere pò, cossì nc' è pparzo; Ca ncopp' a mme sse Ciavole Trojane Se nc'hanno da spassà pe ddoie semmane. Ma si lo Grieco, che mme vene a ffronte. Và isso sfallo, e rresta pe lo pede, . E a ppasseià lo manno co Ccaronte, Non serve dire a mme che ccosa è ffede: Non s'ha da fa co zaffie, nè co rruonie, So'nnato janco, ognuno già mme vede; A nnuie spogliare lo nnemmico nuosto Vasta . lo muorto sia tutto lo vuosto. E ye consurdo, che na sebetura Le facite nnauzà rente a lo maro. Ca lo suono de ll'onne, e la frescura No muorto, nò spià, ca ll'ave a ccaro. E ddice po chi vene a la ventura, Chisto, ch' è ccà, li Griece nce chiantaro. Chillo guappo d'Attorro lo streppaje, E la grolia mia non more maje. A sto parlà chi tene mente a ll'ogna. Chi se stà zitto, e rraspa lo caruso, Ca non vole abballare era vregogna. Ed era l'abballà perecoluso; Pocca non se trattava de cotogna, Ma de farese a ll'arma no pertuso: Perzo no gran silenzio se ne'è mmiso, E nnullo de l'Aruoje se mosta ntiso. Capasso

LIBBRO VII. 318

Vedenno Menelao sta guittarla No sospiro jettaie da dinto a ll'osse, Po disse, dov'è mo la valentia, Mmente a trutte ve tremmano le cosse? Si Griece, o Greche meie, ch'è gran ppazzia Volereve fa fa sse ffacce rosse, Comme venì a la guerra, e ppe che ffine,

Si ierevo fatte pe guardà galline? Screvite a lo paiese a grolia vosta, Ca no nc'è uno, che bà a ffronte a Attorre: Credono llà, ca vuie sudate gnosta,

E non servite manco pe zavorre. Nullo non se scommova, ognuno gosta, Ca mo vav'io, vuie state a ffa li nchiorre;

Faccia lo Cielo, e ss'io guadagno sulo, Aggio sto gusto, ca ve tengo 'n culo.

Cossì disse, e ss' armaie de tutto punto, E lo vottava la tentazione

A Mmenelao de se piglià st'assunto, Pe nce restare, comm'a no coglione, Ca fatto non s' avea buono lo cunto, Che nc'è da ommo a ommo sbarione: Ma la stagliaieno tutte li Masaute Sta chianca e Grammegnone cchiù de ll'aute.

Chisto afferra lo frate pe la mano, E sse mette a strillà, comm'a ccajazza, Tu che te cride piezzo de Babano Ghì a ccorrere la papara a la chiazza?. Io non te preggio manco pe no rano, Si tu piglie la lanza, isso la mazza, Ca cchiù tuoste de te nce nne so' ttanta,

E ognuno ha fatta la recotta schianta.

Achil-

Achille stisso, ch'è lo non prusutto, Nne fa de manco d'asci nnante a cchisso. E ssi mo avesse da piglià sso llutto, Te pararria na statola de ghisso: Te compiatesco, ca te pare brutto Non fare la vennetta da te stisso; Ma, comm' aie cannarone, fa le mmorza, Nè serve lo bolè senza la forza. Si vuo' ntennere a mme, siedete, e statte, Che se nce prova n'auto cchiù mmastino; Ca no 'tale po' essere, che mmatte, Che le faccia stretti lo sedecino. Io mme creo, ca zucaie sango pe llatte. Quanno steva nfasciolla st' assassino: Ma fuorze mo se mpara a mmutà civo, E cch' aggia a grazia ut Deo. si nn' esce vivo. Menelao, che ffu ssempe obbediente, Manco n'ette a lo frate lebbrecaje, Ch'a ccomme steva ncancaruto e ardente. E' rresoluto propio de fa baje; Non è ccomme se credono le ggente Ca pe le fa piacere s'accoitaje: E ppe mmostà, ca s'è ffatto capace, Se levaie ll'arme, e sse sedette 'n pace. Ora mo, p'addoci sto caso ammaro, 'Nce volea chello mmele de Nestorro Che n mano a sto valente Copetaro Arreventava zuccaro no puorro: Chisto accommenza: io maie semeno a maro. Pe bona razia vosta inchè ttrascorro Ca si faccio no pideto? o no grutto; Ve fa buon prode, e se nne vede frutto. К 2 Ora

220 LIBBRO VII. Ora mo sto sbreguogno, a ccomme veo; Pe trutta Grecia mettarrà lo llutto, E cchillo buono viecchio de Peleo Non se vedarrà maie co ll'uocchio asciutto: E quanno lo lassaie ( chesto è lo ppeo ) Ca russo lo tenea, comm' a ppresutto, Quanno sente, de tanta cacastracce Ca co no mmerda nullo non fa facce. Mmente llà stette sempe mme spiava, E cchi è chisto, e cchi è chillo, e nc'avea gusto, E nnè isso, nè io nc' annevinava, Ca nc' era fummo assaie, e ppoco arrusto. Mo nce simmo sacrise, e cca sta lava Era lava de feccia, e non de musto: Ma spero, che n'arriva la staffetta, E le và cacarella, e ll'arrecetta. Cossì vo' Ddio pe li peccate mieje, Che mo a ste bene no nce sia calimma; Ca' si nn' ascesse mo chello, che nc'eje, E nce trasesse, quanto nc' era primma, Mo non farria la predec' a l' Abbreje, E Attorro trovatrla chi te l'azzimma: . Ch' aute ccreste de chesse aggio ammaccate, Non mo, che binte gruce aggio passate. To mm' allecordo a le minura de Fea, Addove Arcade, e Ppile steano a ffronte, Che quanno Retaglione comparea,

Comm' a buie tutte auzavano li puonte. Chisto tenea l'armaggio, e la correa De Ritocchio, e abbesogna, che ve conte, Comme cagnaino cchin de no l'atrone

St' arme nzi, ch' arrivaino a Rretaglione .

Ritocchio era chiammato lo Marriero, Ca non ausava lanza, nè ssajetta; Ma na mazza de fierro a lo mestiero Jocava, che beato a cchi l'aspetta, Che una de chesse le decea lo vero, Nè Gerugeco vo', che se nce metta: Ca meglio è co Ccaronte a ghì 'n falluca ] Che ncappà 'n mano de ssi sangozuca. Ma'n fine po la forma a ssa scarpetta La trovaie Curcio, e ffece isso sso trucco Ca te l'acciuppecaie a na via stretta, Ch' arvoleià non potte lo mazzucco; Zasse l'abbla la lanza a la panzetta, Che nne facette ascire auto, che mmuccos Ma, che po nn' arrocchiaie chell'armatura, Lo ceredarrite vuie senza, che ghiura, Curcio se fece viecchio, e quanno morze, Morze a lo lietto suio, e ffu gran cosa, E a Rretaglione, ch'era Settescorze Chell' armatura die cossi famosa: . E cchisto, pecchè no erano le fforze. Agghiontece chell' arme pe rrefosa, A cconca lo mmestea tale striverio Fece, che ghiero tutte a besenterio. Non se trovava chi volea commattere Co ss'arma cotta, ognuno appalorciava, Mme mise'n capo io de mme nce vattere. E a cchella cascia de trova la chiava. Tanno pareva a mme de mancià lattere. Quanno vedea pericole ghi a llava, E ppuro dico a buie, facce d'abbrunzo, lo, puosto co chill'aute, era no strunzo.

LIBBRO VII.

Pe hita mia, ca le trovaie le ccrespe, ( Sia sempe ditto a grolia de Menerva ) Che ssano ascle da miezo a cchelle bespe, E nce la fice na supposta d'erva. Tu Retaglione truove chi te screspe, Sibbè sta varva mia tann'era acerva. -E mmo tanta varvante lo Si Attorro Te le smerdèa, pecchè no nc'è Nnestorra. Co sto parlà lo Viecchio le ppugnette, E dde manera te le ghianchejaje, Che na squatra de nove se sosette, E Grammegnone a pprimmo se varaje, Venne appriesso Diomede, e ll' aute sette, La pareglia de Jace t'assummaje, Auripelo, Toante, e Mmerione, E Dddommeneo, e Aulisso lo mbroglione. Era ognuno de chisse arresoluto De volè nninamente ascì a dduello. Ma de sto muodo nullo sarria sciuto, Ca nullo cede, e ffanno no greciello; Perzo disse Nestorro, s' io no stuto. Maie non se sbroglia chi ha dda fa st'appiello, Ssi niozie le ghiodeca la sciorta, E ppenzare auta cosa è rrobba morta . 'N frutto, pe sfa sta beneficiata, Se capaie de lo Rrè lo morrione, E uce scrisse lo nomme, e la casata A le ccartelle d'ogne Campione; Vota, e rrevota, a la primma calata Jace sagli chillo de Telamone,

E lo puopolo tutto appe gran gusto, Ca parze, comm'a ddl, n'acqua d'Agusto.

Pi-

Pigliaie n' Affeciale sta cartella, E la jette mostanno pe la mano, Ed ognuno decea, ca n'era chella, Ch' avea fermata, e cch' era n' auta mano. Nfi, ch'arrivaje a Jace, e quanno bella Vedde la scritta, e lo segillo sano, Se cacaie de prejezza, e basaie 'n terra, Ch' avea avuta la sciorta de sta guerra: Ammice, disse, la vattaglia è mmia, Non serve dire a mme, si ll'aggio a ccaro. Ca mme pare, che cchesta era la via De fa smerzare Attorro a lo solaro.

Mment' io mme vesto, e buie na pregarle Facite a Giove, comm' a no scolaro, Ch' inchè se vo' mparà la lezzione, Mbrosoleia sotta voce a no pontone. Ca si facite zitto, li Trojane

Non veneno a ssenti li fatte vuoste; Si po volite fa a bedè a ssi cane, Ca le ttenite propio pe supposte; E buie strillate, peo de ll'ortolane, Che benneno verdumma pe li puoste; Ca no mme fa nesciuno felatiello, E a ll'arte de nfilà non so' nnoviello.

Ch' io so' dde Salamina, e ccreo, che ssaccio Comme so'nnato, e ccomme so'ccresciuto, E ssi, pe mmaneià lo cortellaccio. Chianchiero nce fu mmai cchiù ncancaruto: Fornette Jace, e cchillo Popolaccio Neignaie a Giove a ddommannare ajuto, N forma, che cchillo appe na gran pacienzia, Se a sti caulecchiune dette audienzia.

Chisto lo lavoraie de mmenzione Lo meglio Masto de la Conciarla," Che, pe nn'avè na sola, o no taccone, N'anno s' avea da fa la percopia, Sticchio avea nomme, e la professione La fece sempe co gran polezia; Nè a la poteca soia tanfo se sente, · Sulo quacche corrèa facea fetente. S'avanza Jace co sto parapietto, E bà rente ad Attorro, e sbruffa, e ddice: Non te vuò levà propio sso defietto De non fa cunto maie de li nnemmice? Tu te credive fare no sguazzetto, E ssalarence a ttutte, comm'alice, Ma io stò ccà, pe ffarete no juoco De te mparà, comme se fa lo cuoco? Tu t'aie fatto lo cunto, pecchè Achille Se stà mognenno ncopp' a lo vasciello Da quanno co lo Rrè fece a ccapille, Ca no nc'è chi te ncasa lo cappiello: Ma-ll'aie sgarrata, ccà nce nne so' mmille. Ch' ognuno te po fa no vestetiello, E ssentarrai e, comme nfra no momento T'arda lo culo, comm' a ttorcia a biento. Attorro lebbrecaie: Jace, annevina, Si mm'aie pigliato pe quà pappagallo, T'aggio cera de ninno ; o de guaguina, Ch' a sferreià non valeno no callo? Io saccio jocà a rritta, ed a minancina, E ccommattere a ppede, ed a ccavallo, E quanno po la vista mme se ngrossa; Mme la piglio co Mmarte 'n carna, e nir osca.

Decette Jace: Attò, vide sta botta; Si te pare, che ssia cchiù ffermolella, Passa lo scuto, comm' a na recotta, E a lo cuollo le fa na nsagnatella. Buon'è, ca ll'asta non ghìo troppo 'n sotta Ma fece sango pe ddoje arvarella. Chesto Attorro ( parlanno co modestia ) Lo fece arreventare assaie cchiù bestia. Se mette'n capo a bedè si ll'arresce

De nzaià n'auta scena de pretate, E no vreccione, che da mano ll'esce Potea fragnere a Jace le ccostate; Ma Jace, che ddecea, comm'a lo pesce, lo stò sott'a lo scuoglio, e buie lanzate; Quanno se commogliaie co chillo scuorzo, Ch' Attorro se sarria pigliato a mmuorzo. Ch' arrivata la vreccia a lo tammurro, Lo cchiù, che ffece fu no grà rentinno, Ca la ramm'a la fina non è burro . E la vreccia non è ccacca de ninno: E dduraie pe no piezzo lo zuzurro, Comm'a quanno lo Carmeno da ntinno;

Ma non premmese Jace, ch' era attivo, A sto juoco de no essere corrivo. Và, e afferra na preta de mulino, E nce l'abbla co quanta forz' aveva, Attorro mio và fatte Cappuccino, Si sto cuorpo da terra non te leva. 'N frutto, che non valette no lopino Lo scuto pe rreparo a ttanta leva, Ca frecole nne fece, e le ddenocchia Le ghi a basà de forma, che sconocchia.

K 6

LIBBR OF VIL Attorro cade a la supina, e Apollo. Tanno pe ttanno lo remese 'n pede. Ch' uno de chisse sia portato 'n cuollo, Nullo lo ppò sperà, ca nò lo bede, Si sti Ddei non se rompono lo cuollo, E no lassano figlie, e mmanco arede; Ch io mme mbroglio, nè saccio che ccos'eje, Si commatteno il' uommene, o li Ddeje. Volevano a le spate dà de mano, Pe pprovarese nsieme a n' auta zuffa, Ma jevano venenno reto mano Li Trommett'a spartire la barruffa, E cco mostà li scettre da lontano Vennero a ddì, che nullo non s'azzusta: Ca dire strunzo 'n miezo e lloro attocca, E mmaro a cchillo, che nee mette vocca,

#### FINE.

Volentieri si sarchbe aggiunta la spiegazione di molte voci, e proverbj. Napoletani che si contengono in questi pochi libri dell'Iliade, per compiacere a chi ne ha vaghezza; ma perchè il testo Greco, e le dotte traduzioni in varie lingue potranno somministrare bastevole chiarezza a' meno intendenti della Napoletana favella, ce ne siamo per tal ragione astenuti-

# POESIE

MACCARONICHE, E SATIRICHE D'I NICOLO CAPASSO.



## STRIVERII CARDALAZZI (1)

#### DE CURIOSITATIBUS ROMÆ

#### STRANGULAPRETICON (2)

### AD SARDONIUM CHIRICAGLIAM (3)

Amicum Incorporeum. (4)

Maccarides Nymphæ, quæ circum littore Costæ (5) Maccara vestitis diverso nuda cucullo, Nunc Zoccolanti, tunicat si cerea Parma. (6) Nunc

(2) Dalla voce Napoletana strangulaprievete, specie di maccheroni grossi caserecci.

(3) Niccolò Cirillo.

(4) Amico strettissimo, da' Napoletani, ammico scorporato.

(5) Luogo di Amalfi.

(6) Cacio Parmigiano.

<sup>(1)</sup> Si è proccurato di porre in chiaro alcune voci Napoletane più oscure, dal Poete tratte in Latino *Maccaronico*, acciò difficile non sia à coloro, che non intendono il nostro idioma, investigarne il significato.

Nunc Rocchettino, tenuis cum Sardus (1)

Nunc Carmelita, si jus salciccia refundit, Nunc Casinensi, non cum casillus obumbrat; Sed cum magra dies, vel Quadragesima tetra, Phy. Cioccolatæ ferrugine tingit Ibera; Est sua, non dubium. formaggio gratia cuique; Duritiemqua domat tremulæ vis blanda ricottæ,

Duritiemque duotum, formaggio gratta cuique, Duritiemque duota tremulæ vis blanda ricottæ, Moztarella (2) tamen facit in caritate manere. Vos. Nymphe, 10go, si vestro mihi munere nunquam

Defuit asciutto volucris pisciazza Cabulli, Ne modo sit grossis ea gratia scarsa bisognis. Assumtum nam grande meum est si de Urbe

Cavezza (3)
Dicendum, cujus sentito nomine tantum
Nonnullis cacarella venit: faciam ergo videre;
Ruminet hos, qui sint, guajos absentia vestra.
At faciam; siquidem prima est tibi regula
vidus

Omnia post hilarem curare negotia birbam. Quid Cacasotta (4) simes : linguam fortasse

Cyclopis: (5)

Pay-

(r) Cacio Sardesco.

(2) Piccola provatura.

3) Principale:

(4) Pauroso, parlando a se stesso.
(5) Niccolò Amenta singolarissimo nello scriyer Commedie, chiamato Ciclope dall'.
Au-

Pazzias etiam ipse facit, sed mercis olentis. Erige, vilaminon (1), animos i fas semper honesto

De quando in quandum fuit indulgere capric-

Sic Chiricaglia monet. Levronis (2) sentis

Qui solet alterius campare, & ridere costo. Ecce, ego., quem spassare tuos natura creavit Folliculos (3), basso orecchias, & obedia zinnis. (4)

Ergo de Roma tibi raccontare comincians Primum dico, quod hic insopportabilis aer, Est gelidus, calidus, siccusque, atque hamidus idem,

Nec de Austro in Boseam medio fit transitus ullo,

Solaque stagiones distinguit longior umbra. Utque in Ceylano sub sodem sole videtur, Quod Levante serie, metit in Ponente colonus, Sic quas Janiculo claudit, quum vespera tinnis Cautà

Autore, perchè avea un occhio losco, e sanguigno.

(1) Poltrone .

(2) Giovanni Acampora celebre Correttor di stampe: Levrone, perchè era uso di vivere a spese altrui.

(3) Flati melanconici.

(4) Ceuni.

Cauta Quirinali reserat vajassa (1) fenestras. Dicere nee valet hic fac vernum, ubi state fuisti. Hac licet, ast atia est capital dormire locanda. Hinc Monsignores videas in quolibet anno Robbis cum in collo vicibus sfrattare duabus. Quotidie exsurgit vehemens in tecla sciroccus Fischians post horam decimam, nonamque so-

Nunc ad aquam venio. Tiberis si forte ri-

trattum .

Vis faciam, senti: in Molo si videris unquam Cajonzas (2), centumpelles, trippasque lavari, Ut manet his flucius brodo quagliatus olente, Sic mini corda suo Tibris commogliat (3) opaco. At forsan fontes, quorum est hic puchiara (4)

Usque adeo, ut vel pisciandi loca fontibus or-

Exhilarant visum, fateor, si marmora gustas. Verum aqua subnigrior squagliatum pondere plumbum

Equat, & ingrato contristat labra sapore.
Sed nihil importat, Moresius (5) inquit, us
omnes

Di-

(1) Fante.

(2) Interiora degli animali.

(3) Ingombra

4) Grande abbondanza.

(5) Medico, amico del Poeta.

Disperdant venas stomachum guastantis aquai. Non hic sciacquanti Genzana , Albana soverchiant .

O si-me in tali detur annegare tinaccio, Respondebo tibi quoque, Cammarata, sed ante, Vel vomita, vel aquam saltem, ut medicina probato.

Ebrie non pensas, ut numquum flumina tangas Devotus cella, puteique acerrimus hostis Fogliettam Roma esse brevem, terzaque minorem

Parte, capax quam sit nostri carrafa paësis: Julius ergo tibi non bastat tertius uni, Scd stampandus erit per singula prandia quar-

Forte leve est pretium? vini medioctiter agri Bajocchis consuevit emi foglietta quaternis: Tu modo, cui plus fogliettis scafareja (1) bisognat.

Quid faceres? uno biberes beneficia mense. Hinc fit, ut nec aqua, nec vino possie abunde Se satiare miser, qui scarsus in Urbe dimorat. Aggredior terras, non qua grassave, ma-

grave,
Dicere: Virgilius sulcavit id ante viaggi.
Dicere de stratis mihi nunc ex ordine toccat.
Hæ sunt magnificæ (semel hoc pro semper habeto.

Plu-

<sup>(1)</sup> Vaso rotondo di creta, larghissimo

236 Plurima magnifica hic videas, sed commoda pauca)

Largæ cum primis : verum hæc optanda caballis Conditio, nam Christicolas abbrusciat Apollo Fervidus, & nulla margo reparabilis umbra. Praterea semper plenæ fanoque, fimoque, Hinc busos estate Deos, dum saglit ad astra Pulveris immundi squalor, facit, humida stagion Tot pantana facit, civesque evadere ranas. Sed melius nunc lassabam: ciascuna lapillis Strata ricamata est parvis, scabraque figura, Nulla sit ut Roma ista panitentia major. In facto hac ratione reis iter ad loca sancta Mandant, ut referendo pedes hinc scancareatos Non possint iterum peccati currere callem. Ergo potest carrozzatis Urbs utilis esse, At pedicantes, quorum pars maxima, plantas Ni, ut scutum Ajacis, corio septemplice guar-

Sunt male certe. arrivati, prestoque spedabunt. Jam tria quadruplici sbrigavimus ex elemento. De quarto nihil occurrit, nec vilimus ignem Romanum', nec syeramus, utcumque, videre: Audivi tantum, quod sit ferventior altris, Et soleat vivum mandare per aera corpus, Et queat in putei fundo consumere sicchios.

Nunc opus est, tecum non naturalia volvam. De motu dixi quantum sit perniciosus, De Venere (ah pu pu quæ porcaria!) silebo, Non decet hac nostri similes provincia sodos. De somno paucis te disbrigabo parolis:

deris hie pondus faciet dormire quietum,

Si

Hoc nulla est Urbis pars libera frusciamento: (1)

Nam grandes horti, pontonesque (2) unda per omnes .

Hac generant insecta leves rumpentia somnos. Cosa sed una facit, ne hoc inter scommoda content ,

Quod dormire parum, leggiumque (3) in Curte (4) bisognat,

Et prætensores oculis stant semper apertis. Cetera sed prater spiegare pathemata frustra est, Que hos vexant animos: quem mothus praterit aulæ?

Quin distillatum, seu quintessentia vasi, Quod recreare volens homines Pandora (5) reclusit .

Invidia, ambitio, fraudes, faciesque lavata, Luxus, segnities, & fada extorsio susta, (6) Cappa refilatur, jacitur mazzata sodali,

Molestia.

Cantoni . .

Leggiermente.

(4) Corte.

(5) Famoso Ciurmadore. (6) Importunità de' Cortigiani, per cavar danaro da' Signori, qualora han fatta loto compagnia, o servigio.

Vindicat hac inter partem menzogna priorem; Deque timore Dei ne parles, fabula sies, Pluris fit Dominus, spallam si dextera lisciat. Lotana (1) sed sunt hac tieris disadatta pitirris .

Tu vis spassari, non aula intendere guajos, Quos deplorare est, non emendare facultas.

Sint hac ergo satis: stat nunc voltare ca-

rinam . Quo me Romulei vocat importantia taffi. (2) Debita præ cunctis est præcedentia pani: Hic, testor, bonus est, in quantum grossus, & albus .

Pracipue si parlemus de pane Papali, Insipidus tamen est, nec abbastanza menztus. Noscitur hoc ab eo, quod verc est filius auri, Undique tractatur, tiras, extenditur, ut vis, Flectitur, ut flectas, piegat, si forte revolvas, Atque humilis non se, si est ammaccatus, inalzat,

Non frangibilis, ut noster, non rosicarellus. Si de carne petis , vaccina est optima , verum Ingrata est mongana magis, quam beta sapore, Propterea a populo cugide manicatur ovilla, De porco dammaggia timet sibi turba togata, Et fugiunt carnes, queis pascebantur athleta. O san-

Cure fastidiose, ed inette.
 Pranzo. V. le annotazioni dopo il seguente componimento.

O sanctas gentes, praputia perdere dignas! Tu. qui scis altra quid distet carne filettum (1) Nonne facis ficas istis, Chiricaglia, chiafeis : (2) Inque locis matura piis ubi forte suilla Venditur, anticipas, portentaque Romula rides. Hic a dispensa fecit divortia lardum, Quid saplam tecum poteris pensare minestra, At credes fortasse vices supplere salatum? Garris, nulla harum sunt hic vestigia rerum, Adde, quod herba fibris adeo vestitur amaris, Ut condire votens frustra coquus advocet artes, Talis amarities una est in fronde scarola, Ut jam nostra suis delectent intyba succis. Quotidianus honos est tonda cocozza culina, Curat enim regio, ne cui sit strictior alvus. Perdita res horti, ne de borragine dicam, Brassica nil sapit, & stomacho succurrere natus Brocculus est nauci, nostra prejezza (3) padula. Hic carpuccia (4) suos allargat inutilis orbes, Nam sciapita parem quavis dabit herba fiattum. At senti, quonam credant supplere colore Mancamenta, quibus graviter sustanza laborat: Quisque padulanus, facta de more facenda, Herbæ mazzettum famulo consignat odoræ, Sume, ait, herbuccis aperitur spiritus istis...

Lombo degli animali . Balordi , ignoranti . Pregio , contentezza .

Grosso cavolo.

Dicite, cannicchi (1), posset succedere tali Dicite, cannicchi (1), posset succedere tali Cruda magis vestris coglionatura faënsis? (2) Quid mirum, si gens fumo dare pondus avezza, Non minus aëreo solcat dare pondus odori?

Non mainus aereo soltat aare pointus sub-Eic fisces tanfo majore, minore fragranies Nullo non videas, calcis servantur in aqua. Dum surda narice Charon lustrare scopetta Durat & argento merlos abbagliat inani; Dum quaro cur hac gran porcaria feratur, Unus att, de fatore hic non disputat ullus, Tempore jam multo non his datur actio rebus.

Fructus cattivi, cari, rarique videntur, Quorum defectum, ut larva solentur inani, Manducant crudos, o Virgo Maria, pisellos. Non cerasa his troves majatica, (3) cannave-

mela (4) Graffiones (sic nigra vocant) & visciola vin

sunt.

Ficus de parvis exstant speciebus in hortis, Er cunctus vidi faciem monstrare piperni. Persica sunt multa hic, mittit quia Patria nostra:

(Per-

(1) Ghiottoni.

(2) Stovigli.
(3) Le prime Cirègie, che maturano

nel mese di Maggio.

(4) Cannavemela, in vece di vel Can-

namela, per la figura muñori, così dette dalla doicezza, che hanno eguale al mele.

(Persica dicuntur, que nos percoca vocamus) At pyra pauca, frequens his toccat viscera bubo, nec multæ species, & durant tempore curto. De prunis, pomisque eadem sit lectio facta. Sed cucumis Romæ super omnia laida resessi. Vel parce titulo non commendabilis uno: Quippe refert candore nives, pale asque sapore, Nil æque insipidum, certe est quid sotra colcozzam.

Et nisi cogliones, habeat quod famina testes, Cogliones vel habet nullos natura, vel hi sunt Usque Tsapassati per Averni littora longe Vecchiazzum pregant fateneem, ut lintre vel

hantur, Diabolique casam strillis, & planctibus im-

plent

Purgantes animas, sic fædi in margine Tibris-Ire, venire vides, queis zizzinella (1) refrescae. Varcatis omni pletosa Neapolis anno,

Certatimque ruunt, quum accostavere filucha, Et faciunt pugnis, quis scegliere debeat ante. Denique quo misera trutines commercia gentis, Pisant (quandoquidem ignorant rotulum) omnia

libra,

Capas, faniculos qui fascis dantur apud nos. Hinc pretium rerum magnum est, modicumque videtur.

Sub-

<sup>(1)</sup> Da Toscani Gorgozzule: teftesca lo zezzeniello, espressione de nostri plebei, che vale ristorarsi dalla fame, e dissetarsi. Capasso

542 Subiilem tamen iste docet mos vivere vitam, Dicere nam hac horres plebs libras octo, decemve.

Et eres, vel quatuor rotulos nihil esse valutant Squarciones (1) nostri, sed ad unum spesa ri-

tornat .

Jamque cicalandi facio, Sardonie, finem. Hae autem scripsi, ut qua sit tua Patria noscas, Aique Deo reddas, quas debes reddete, grates, Neu eredas alibi melius trovare ricetum, Neve diu patiaris ab illa vivere longe. Non etiam si mille velint dare mense pataccas, Nec nisi per forçam Elysio cagnaveris ipso.

AD

# ANDREAM BELVEDERIUM (1)

Galanthominem, & amicum cordialem

## DE VERA PEDANTERIA

Bba Pater birbæ, sed quam comitatur ho-In nestas .

Audi qua chiatta vibi chiacchiariare favella . Humor agit, non quod Latit zucasse medullas Te bene non sappiam, vel quod non scommoda saltem

Carmina de vascio (2) possim forgiare carato, Quæ tamen ore legat Master Tisicuzzus (3) amaro:

Sed quia chiafeus (4), quem casticare bisognat, Magno cum sfarzo vantat nescire Latine,

Quam-

Giambattista Vico Real Professore di Eloquenza, e severo estimatore de vocaboli Latini: per la di lui dilicata complessione chiamato Tisicuzzus dal Poeta.

(4) Alessandro Riccardo celebratirsimo per la scienza delle voci Dantesche.

<sup>(</sup>i) Eccellente Dipintore, e chiarissimo Concertator di Commedie . Basso.

244 Quamvis multa puer folia inchiastravit, &

Terga refilato resiliret podice vibex;

Profuit agresti non plus sparmata (1) cerebro, Quam sacra devoto (2) jam profuit acqua caruso (3)

Stricta placent (4), stricto se impastoravit in

arvo,
Quod Florentini misera seccagine claudunt.
Atque utinam paucos illos admitteret omnes,
Vix duo, vel tres garbizzant, carolata senectus
Rancida mufa legit, que non intelligat alter,
Hoc unum studet, isthae tanto est cura catarchio, (5)

Hac sub mole decem queritur sudasse Decem-

bres

Annales Volusj, quos coglionare Catullus Jure potest, ajens, Paduam morientur ad ipsam:

(1) Palmata.

(2) Riccardo nel tempo del suo Chericato fu di modestissimi costumi, ma poi fu soverchiamente audace in parlar delle cose ecclesiastiche, e perciò l'Autore dice pochi yersi dopo, qui homines Divosque calognat.

(3) Voce nostrale significante il capo.
(4) Qui l'Autore dice, che Riccardo
Bello studio della Lingua Italiana si ristrinse

in pochissimi libri Fiorentini antichi.

(5) Scimunito.

Si vaeuo capiti gran cosa videbitur hac, qua Nascitur, & perit in Mercato (1) gloria vecchio.

Ergo, ut vitarem tanta hac frusciamina culi; Atque, ut me intendar, volo parlare Latinum. Ne mihi de naso det, non affabor Etrusce, Insalata sit hac mischiata, sit oglia putrita, Quidre malora velit, zolfam cantare sat est mi, Sive oglia rst., caldo scottetur bestia brodo: Si insalata, acti volo profundatur accto. O Pater Abbatum, o nostra birbaque salillum,

Rasca (2), ac adverte, hic habuit præfatio

Lis eum Liccardo est quis nomen habere Pe-

Debet, ut ipse vocat Majellum (3), an jure videndum

L 3 Gram-

.. (1) Rione di nostra Città.

(a) Cacciar con forza, e strepito gli amori viscosi attaccati alla gola, alludendo all'Udienza usa a ciò fare, ove i Predicatori

han dato fine a'lor proemj.

(3) Carlo Majelli Napoletano, pieno di tutte quelle virtà, che in savio Prelato si possono commendare, rinomatissimo per le molte scienze, cognizioni delle lingue: per pregi sì riguardevoli venuto in alta stima del Poeta, fu da questi col precedente componimento difeso in tutte le maniere dalle male didi-

Grammatici officium postquam invasera Ca-

Ingenio servi, & buffis gente nata ferendis, In bordellum ivit . nomenque infame Pedantis Sumsit, nec tam vernacchios (1) sentire per Urbem,

Quam coglienti ficas rasa in cervice chianet-

tas: (2)
Quamvis Liccardus sit pazzo pazzior omni,
Non tamen hoc sensu credam evenisse Pedan-

tem", Quo dixi: quisnam aut accompagnate ragazzos Majellum, aut vili macchiatum sorde notavit? De reliquo, sì Grammaticam insegnaverit un-

Juam, Juam ut Liccardi possit habere, Audiat ille niger, qui homines, Divosque calognat.

Quum

dicanze del Riccardo, che con rabbioso sdegno lo chiamava Pedante, poiche per comando riccvuto gli scopri in tre dottissimi ed elegantissimi volumi, vari abbagli, che prese in due opere pertinenti a Giuridizione Ecclesiastica.

(1) Beffe, che si fanno alla plebe Napoletana con ispingere le dita dentro le guance, e cacciarle fuora con suono strepitoso.

(2) Percosse, che si danno nel cucuzzolo del capo raso, a cui per lo più son soggetti i ladroncelli di fichi. Quum sbarvatus adhuc cursum scompisset u-

In Jesu-Veteri (1), arque inferna, superna

Majellus, nullum, qui contrastaret, habebat; Qui argumentari, vel respondere provasset,

Qui argumentari, vel respondere provasset, In sicco-prior, in sacco restabat & alter: Hinc Pignatellus quum noster Episcopus essen Lectorem cercans intesum Philosophia In Semenzajum (2), sciala Liccarde, vocavit Sacram doctrinam, mox & parlata prophetis Verba idem docuit, nullo ajutante magistro, Legesque, & Canones, Oantelmo (3) hortante, spiegavit.

Ergo tu mentis (4), bismentis, arciquementis, Dum tot verba crepas de Scioppio, & Ema-

nuele, & quem vattant tibi fata malan-

L 4

Sca

(1) Collegio de' Padri Gesuiti, ove son

(2) In vece di dire Seminarium, per deridere il Riccardo con un vocabolo rancido, a lui familiare, ed a tal fine subito die esciala, Liccarde.

(3) Arcivescovo di Napoli.

(4) Le voci mentis, bismentis &c. significano set un mentitore, doppiamente mentitore &c. 448

Sed dictum nihil, Abba, puta, scarrupa

(1) sequentur,

Si guittariam levas, & serius audis .

Namque Pedantismi Liccardum ostendere zip-

. The pum Vertice pazzono pezzella (2), ut fantur, ad 0554 .

Si probo, de Maccabeis duo taffia (3) prabe, Si non , cozzetti (4) sint falsa luenda periclo. Ma Pedantis erit mihi definitio sumta, Quam Michael Montagna probat, Malabran-

. cus . & altri : Est animal quod litterulas scorzatenus hausit, Cupctorum sprezzator, avos, atavosque repiracensens, . . 1199

Spiritat ambiri , pueris gestitque videri , Tronfus, & hirsutæ gravis imperat oscula · Tri dextræ . -27, 1557 . 10

Verbula de antiquis captat, gnomisque (5)

riboccat

Pu⊸

(1) Precipizi

(2) Pazzo da capo fino a' talloni. Tra'l volgo le ossa, che son di base alle tibie, si chiamano ossa pezzelle,

(3) Grossi pranzi, da' Napoletani detti, taffii: così presso i Greci entrapia vale l'istesso, senza che vi si aggiunga δείπνα.

(4) Parte del collo sopra la nuca.

(5) Nientemeno elegante di quel de Latini , crepat gnomas .

Putidulis, usatque loqui vulgare Latinum, Grammaticæ canones, quos non apprehenderit ultra,

Insegnare satur nunquam est, ea sola voluptas.

Assumeum probo nunc per singula. Quippe magister

Liccardus sodos nec vidit tergore libros:
Est Doctor de librettis, quos Gallia sfornau
Ille Quietismi gnarus bene, Probabilismi
Scit technas, adeo Paschalis (1) epistola cordii est.

Novit Confucj causam, & quidquid dare tos-

Loyolidis pensat, sibi cannamela (3) videntur; Hac est Liccardi dispensa libraria, paucis Contentus: verum, sapienti pauca, ripigliat. Theologum exspectas, quem non mens recta, sciendi.

Consilium non vera monet, sed foja latrandi, Si queat, & pessum sacros dare livor Athle-

Exstimulat. Jamque, Abba, tenes squarcionis inepti

L's La

(1) Lettere di M. Pasquale.

(2) Dar molestia. (3) Dolcezze. Vedi la nota 4. della pag. 240.

(4) Preti la Missione.

250

Larvam ih Divinis; huic quam sit curta su-

Non aliud dicam, Sancti nec corrice Thomæ Vidit opus, sed fronte citat, cui cornea mol-

lis: (1)

Deprensus falsi, vicum voltare paratus, (2) Dicit, disdicit, ringit, jocat est foris, intus. Nontum accorçavit tres rigas, non ma verba, Quin subito horrendum se cacciat in haresin; illum

Non semel audivi, seomacho indignante Beati Jacobi sacram risu excepisse chianettam. (3) Sanctorum effigies colit haud leviore cachinno. Tres ad Villenam (4) versus errore cacavit, Dum reprobos, auctore Deo; ficri canit an-

chjon (5)
At prosam sfuriare potest , ubi spiritus exlex
Pontifici stipavit, non est tuistus in Othe
Cui malorata magis dici convicia possim.
Quam jacit ille Papa; non est tua palma,

Re-

(2) Vicum voltare paratus, è spiegaro

dal verso, che siegue.

(4) Vicere di Napoli.

(5) Scioccone.

<sup>(1)</sup> Motto ironico, che si usa contro agli sfacciati: Fronte cchiù ttennera de no cuorno.

in Napoli

Restati indietrum: Liccardus Saxonas, Anglos, Agminaque Arctoo avanzat damnata sub axe. Scommunicate, procax, temulente, catharme popelli,

Laicorum sozzura, lutum, Clerique rifiurum,
Carcinoma meæ Sirénis, & horrida pestis,
Tune Deum, Sanctos, Pastoremque Urbis
& Orbis,

Cui Reges addenocchiant (1), & basia scar-

pis

Dane, dozzinalem nec pensant esse favorem, Ore feris impuro, & porci carpis ad occhium? (2)

Credis forsan, idem annicchium (3) mollare

chiachiullo, (4)

Ac de sede Petri nulla sparlare creança? Te tamen', o pipedum svergognatissime nullæ Terruit Augusti pridem reverentia Templi, L 6 Non

(1) S' inginocchiano.

(2) A uocchio de puorco, ciò che i To-

(3) Dare uno schiaffo.

(4) Significa uomo di piccolissimo spirito. Qui vuol dire il Poeta; che Riccardo dovea rimanersi dal parlar con poco rispetto del Sommo Pontefice, perchè era altro, che la ceffata, che egli con tanto ardimento avea data ad una persona di molto minor conto; dentro al Duomo di Napoli.

Non Cruor (1) ille sacer, nostris eustodia

Quem tu non cessas dielis lacerate malignis, Atque tuos turpe esse doces venerarier omnes? Non alias portas Thesauri (2) visus adire i Quam vice sola hae, tantum illi facturus honorem.

Filius o Satanæ, caput impium, cernia to-

Non te tardavit Sacris tum forte Sacerdos Inentus, non ipse locus, Christique Tribu-

Atque hac Cantorum sunt decantata (4) que-

Si sapit îpse, recamabit ; ni hac musica gustet ; Cautabit mox mox hunzina voce Tubicen :

Cantabit mox mox brunzina voce Tubicen:

(1) Il portentoso Sangue di S.Gennaro.
(2) La gran Cappella dell' anzidetto
Martire chiamata Tesoro.

(3) Detto Napoletano, con cui si tac-

ciano gli sfrontati.

(4) Il senso si è: queste cose sono state decantate con doglianze comuni, onde il Riccardo farà buon senno, si recantabit palino-diam; e se non gradità questa musica, cioè di ritrattarsi, suonerà poi il Banditore, e griderà, che, chi si vanta di dar lume al moupo, sarà brugiato in veste nera.

Quique tenebroso squasciat dare lumina Mundo, Lucebit niger . & piceam vomet ore favillam , Ergo ammainemus , tuque Abba , contrahe funem.

Hic Theologiam tantum didicisse fatetur, Hic Theologiam didicit, quantum Astrologiams Hic est ergo Pedans, est Theologus cavaletus, (1)

Infarinatus de Crusca tertius hic est.

Atque hac de primo puncto, veniamus ad

Quod sic tengo manu, ut caldarum appendere possis.

Contemtor Divum num possie habere riguat-

Riccardus cuiquam, lascio pensare legenti; Non dicam nos, qui nec moschilli esse videmur,

Sed racchius (2) Petrus Marca, Thomasinus asellus,

Atque Baronius est Romana e classe baronum Sed Bellarminus sibi, qui nec amicus amicis Non habet ingenit, quantum vectura Balami: Suffi-

<sup>(1)</sup> Sa di trologia da Cavaliero: ne ha scațsa contezza; proverbio, usato anche da Francesi, che parlando di taluno; cui è poco nota una scieuza dicono: il en sa chevalierment.

<sup>(2)</sup> Sciocco,

Sufficiant isti, quid cetera mazzacanaglia Commemoranda venit, de cima concipe restum; Hi sunt archasini: quaris qui forte saputi? Carmine, phanatico (1) videas, ego dicere nolo; Pergo: nobilitas est semper more pedantur. Qui Sporcazzini (2) se de Magnatibus ortos

Qui Sporcazini (2) se de magnatious ortos
Sognantes turpi cum sfacciataggine juctane.
Heus, Liccarde, tuum hoc est, hoc est debile, vello

Tecum de his agere, est culum toccare cicala: Tirandam ferri meruit Liccardus ad aquam (2) Multiplici causa, at satis huic non una catena est:

Riccardis Ripæ Dominis (4), qua gente superstes Nul-

(r) Accenna i versi di Riccardo

(2) Famiglia finta dal Poeta per ischerno.
(3) Inviare uno a tirar acqua, fra Na-

poletani vale mandarlo tra pazzerelli .

(4) Ne' versi seguenti dice il Poeta, che questo Riccardo vantava alti natali, ma invano, perchè egli aveva il cogtome Liccardo, onde si vedea chiaro essere usurpatore di una Cappella gentilizia de' veri, e nobili Riccardi, ma estinti. Ed essendovi in essa molti Martiri dipinti in atto di esser precipitati nel mare con grandi sassi pendenti dal collo, il Poeta vuole, che la sola mazzara convenga a Liccardo; qual voce in Napoli dinota una grossa pietra; ed i Toscani

Nullus erat , quadam Cappella , ubi mazzara multa

Visitur, absorpti rapidis qua Martyres undis. Spiritui-Saucto (1) litem parat iste movere, Riccardi de Liccardo jam nomine facto:

Lettra quid importat? sed ait sententia Graca: Ρ΄ ω παι λάμδα μόνον πόρακας, πόλακάς τε διήσα. -Falsator, lassa (2) Cappellam in pace manetes Mazzara sola tua est, ne jus invade Pa-- troni:

Quid faceres, picocca (3) tua nisi gentis A-

Monstraret sperlonga (4) domum, nisi tertius

Protocolla tui numeres monumenta vavonis? (5) Ultra ne spies scis, quid ferat amnis in alveo. At cum sottanam vulpina mente gerebat . Nobilis hic Heros longam de tegmine ovillo

ni altresì dicono mazzerare, il gittare uno in mare, ligatogli al collo un sasso. Poi soggiunge, ch'egli possedeva picciolissima casa, e suo bisavo non era, che semplice Notajo.

(1) Tempio di Religiose detto Spirito Santo, dov' era la Cappella, che il Riccar-

do pretendeva contrastare

(2) Lascia.

Piccole agitazioni.

Bisaya.

Cum tortanellis (1), ut fert Jansenica mandra, Quum sputare nefas vel in ipso limine Templi Ajebat. chartasque joci toccare fracassum: Cum Benedictinis, prava quos esse farina Nunc ait, heu! saccos, raglianti voce canebat Officium, manibusque Crucem figentibus ara Astabat (talis vulpi tum vita gradibat Coglionare feram (2), asque imposturare papurchios) (3)

purchios ) (3).
Tunc tunc: o frontem cornuti! noluit ulla
Cætus in academico versus recitare manera,
Ac iram sbruffans se cancariando sosivit (4)
Pacem non trovans: santocchio hæc collera,

cur quid?

Chiammatus non cum primis Signosibus esset: Scilicce aquales Jennaros (5), & Tomacellos, Patriciosque alios non hac puntiglia motantes, Oui

<sup>(1)</sup> Riccardo nel suo Chericato si formò i manicotti di larghissimo giro, ad imitazione de Giansenisti, Tortaniello in Napoli è-una agura di pane fatto in cerchio,

<sup>(</sup>a) Cogliona la fera, burlare, ingannare, presa la metafora da quei che girano per una fiera, facendo viso di voler comperare, e poi non ne vengono mai a capo.

<sup>(3)</sup> Milensi , sciocconi .

<sup>(4)</sup> Si levo in piedi arrabbiando. (5) Famiglie Napoletane nobili, ed an-

<sup>(5)</sup> Famiglie Napoletane nobili, ed antichissime.

Qui clausa în fundo de nobilitate sbucavit, Ferre nequit giostrare pari, sdegnatque Scálie. Currece sic palium, quamvis ut furgulus iret. Schifat Alexander (1), quia cursor, & amulus haud Rex.

Est ergo iste Pedans , immo est hic bestim

furfans.

Dicere si verum volta conceditur una.

Ad quartum venio : comitivam tantus ha-

Alam qua faciat. Liccardum decoquit ardor, Tanta Pedantifici tenet abbrammatio sceptri; Ut bene Causidisus sine causa (2) solus; & a se,

Vel proprie die straordinarius Advocatus, Quamquam tantus erat, specie tamen ille vavanta

Alta Vicaria scendens catenaccia vasavit. (3)
Aria namque mala est (4), ubi rara pecunia
fruttat,

Ergo

(1) Schernisce Alessandro Riccardo col paragone di Alessandro Magno.

(2) Datosi il Riccardo al mestier di Avvocato, ed essendoci mal riuscito, prese ad ammaestrare giovanetti nel parlar Toscano vecchio, e stantio.

(3) Si licenzio da' Tribunali, basiavie,

(4) E mal aria, si dice fra noi quando si vuole spiegare la propria, o l'altru fortuna meschina.

25

Ergo Magistellus tres acchiappavit ephebos; Explicat his Bembi prosas, & verba trecenti. Per Bacchum dic, Abba, mihi; quo jure Padantes,

Qui Latium parlare docent, dicuntur, & iste Insultans alios vocat, haud vult ipse vocari? Lingua Etrusca, rogo, quæ privilegia portat, Ut sit diverso appellandus nomine Master? Denique sermo frequens; si cum mischiatus u-

ttaque

Lingua, ridiculum facit, efficieque Pedantem, Crebrius hoc nullus his delectatur opellis. Cerne Pedantiferos, quibus est ornata, colores Filra (1) prior, sunt hic Toscanis dicta Latina Sparsa cadavericis, inopem me copia fecit. Da bibere (2) huic, Abba, ticuit, semperque licebit,

Adde merum; Latias nisi lustret quis catapec-

Scir

(2) L'istesso, che il dar beveraggio de' Toscani.

(3) Il volgo intende i più cupi nascondigli e puzzolenti, onde il Poeta ne avvisa, che per intendere la lingua Latina del Riccardo, come neglegentem, fa d'uopo ricer-

<sup>(</sup>i) Riccardo diede alle stampe un libro contro al Majelli col titolo : cinque fitze in lingua Toscana del Trecento , pienissima di Latinismi.

Scire potest, neglegentem, vel dire, quid ad

Iste quidem scripto, nam chiavica quanta loquebit,

Stercoret ingenuam, Roma indignante, favellam.

Dum arringare studet tria verba Latina, quid

Isti viri gravi, parcat lex carminis ipsa: Sic valcant, volui puntualia verba referre. Quod supress, vasare manum grex ille pusillus.

Dum redeunt, abeuntque, a Praceptore ju-

Teste Raso (1) , primus Liccardi est iste me

Jam de verborum sum ranciditate stufatus, Plusquam vulgatum hoe, & ob id jam fabala factus

Ergo appuratum est, nec me conclusio gabbat, Non Majellus crit, verum iste pedantior omni, Quem plagosa tremit sub fornice turba . Redante est.

DE

car con diligenza gli Autori della più rimo-

(1) Pedante di piccolissima levatura i turcimanno del Riccardi.

### DE DISGRATIIS ZIMÆI

## GNOCCHETTICON

# AD QUOSDAM PARTICULARES.

Scripsit ad Accolytos epigramma (1) Poëta ZIMÆUS,

Quo vult magna sua guaja sbafare (2) domus. Galanthomus enim, cui pectora stricta, manusque,

Inter amaritias cercat habete sfocum, Sed miser Arcadicis eaput insaponavit asellis, Mandere confectos non potuere sues. Visne, ZIMÆE, illos, stringatum audire, La-

vinum,

Quos populus gnocoos dicere grossus amai?

Sunt tibi de grossa cum gente negotia pasta

Sardaque gnoccolico Musa vocanda stilo.

Sed tibi si durum est vascia (3) parlare favella, Arboreas solito semper adire cimas,

Alte

<sup>(1)</sup> Rammenta l'Epigramma della pag. To del Edizione Simoniana che comincia: Hanc non sponte domum, S.c. come composità dallo stesso Bartolommeo, chiamato qui Zimeo alla Napoletana.

<sup>(2) .</sup> Sfogare .

<sup>(3)</sup> Bassa, volgare.

Alter ad impres am Campion (1) incognitus ibit; Cui fuit in Costæ littore factus honor, Deque Foritana (2) trezzis fecere coronam Maccarides Nympha, quam nec Apollo tenet. Ergo comincemus doglias contare ZIMÆI. Cui posuit capiti trista sciagura casam. Forzatus tamen hanc emit, scusamque meretur, Nam , cui crediderat , debitor arsus (3) erat. In terram cupit ille suam tirare Fregatam , Et male cessit ei nata scasare casa, Sejani compravit equum, qui mille recenti Scommunicas secum ferre solebat hero. Vendidit Andreas quidam de gente Bisogna; Et casa cognomen transtulit ad dominum.

Nam quasi tecta forent fideicommissa Bisognis, Integra familia jura ZIMÆUS habet. I nunc ne crede auguriis: maraviglia sed hae

est .

Hoc quod trascurat finus in arte joci. Jura Bisognorum nunc te exercere bisognat; Atque patronatum gentis habere puta. Sed qui forte velit spesas contare ZIMÆI, Computet ille suos ante, retroque pilos, Mitto travoncellos (4), lapides, camenta, pipernos,

Calcem, mastriam, qux mera vista notat,

Travicelli .

<sup>(1)</sup> Intende se stesso.

<sup>(2)</sup> Forosetta, contadina.

<sup>(3)</sup> Scarsissimo di fortune.

262

Mirum est, quod tamquam in Libyæ fabricasset arenis,

Pagavit caram sape ZIMÆUS aquam.
Denique spesa fuit, qua vel siccare tisoros
Sammarci potuit, vel Pietatis opes.
Sed tenet ille pedem (1), & recto temone caminat.

Aque propositi, spropositique tenax. Si vobis hujus placet apprezzare faticas, Dicite, qua tantum solvere bursa potest?

Dictie, que tantum solvere bursa potest.

Attaccat vetulos omni quasi man caballos,

Eriaque bronzinum strata (2) creparet equum.

Si fore accessus, quem Galanthomo mercur,

Dandus ei skyttlus (2) conidianus crat.

Dandus ei sbruffus (3) cotidianus erat.
Omnia donemus, partitas, computa, libros,
Contrastos, qui sunt pane novesse magis.
Contractatur enim semper cum gente frabutta, (4)

Sive Fabri fuerint, sive Falignamines.

Inter tot curas, tot frusciamenta taficchi,
In religiis saltem vira quiete fores.

In reliquis saltem vita quiete foret. Narrabo easum, quo non spietatior alter,. Ricciardique parem non habet historia.

Venit homo quidam vagus inguittire (5) puellam,

Jos-

(1) Resiste costantemente.

(3) Quantità di danaro. (4) Trista, Furba.

<sup>(2)</sup> Zimeo abitava nel mezzo di una strada erta.

<sup>(5)</sup> Invogliare alcuno, che venga seco del pari alle burle.

Jornatam cista, qua trahit, aut cophino, Quippe utrumque solet sexum copulare (1) ZIMÆUS.

Zimie os,

Quo facit ad vistam (2) surgere Master opus,

Illam namque videns allegrius iste lavorat.
Sic bene stant Fabri, stant bene Manipuli,
Ergo bonarellum sapiens hic esse rovagnum (3),

Currit, & ad fascium turpia verba serit.

Sed porcum capere Fabri caricare (4) vicissim,

Factaque terribilis lazzararia fuit. Hoc male fecerunt, quod non sumsere jenel-

las , (5)

Sic foret ille memor tempus in omne loci. Credidit at chiochiarus (6) se a buglia (7) exisse gravatum,

Cotidieque fabro præparat insidias ..

Ista.

<sup>(1)</sup> Zimeo teneva a lavoro uomini, e donne.

<sup>(2)</sup> Prestamente, che i Napoletani di-

<sup>(3)</sup> Viso liscio, da' Napoletani, bueno

<sup>(4)</sup> Irritare fortemente alcuno con aggiugnere villanie a villanie i in Napoli, carareca lo puorco.

<sup>(5)</sup> Legnetti di castagno.

<sup>(6)</sup> Sciocco insensato

<sup>(7)</sup> Baruffa

264 Ista sciens Judex jubet acchiappare sfilenzam (1),

Et stipatores misit eum capere .

Nil tamen evenit, parebant omnia cheta;

Esset ni pazzis terra repleta nimis.

1bar enim fabricam de more videre ZIMÆUS,

Scontrat eum Birbans, & petulanter au:
Cur mihi misisti dic, mi patrone, ribaldos?
Actio non fieri debuit ista mihi.

Nunc cito mitte (2) manum, non hanc sine sanguine macchiam

Par meus, infamis ni velit esse, feret. Dicit, & a fodero serrecchiam (3) cacciat iniquus,

Et facere huic gratis vult male servitium.

Statim de cocchio scindens cavat arma ZIMÆUS.

Et cascare (4) parat hoc sine mente caput. Fecerunt tic tac, donec spartivit utrumque Gens bona, quæ casus hos reparare solet.

Nunc quid dicetis, num disdittatior (5) exstat, Qui tam cancareis (6) fabricat auspiciis?

\_\_\_

2) Dà di piglio alla spada.

(4) Far cadere a terra.

(5) Più sfortunato.

(6) Incancherati.

<sup>(1)</sup> Dicesi di nomo sprovisto di buo-

<sup>(3)</sup> I Napoletani nominando la spada con derisione di chi la porta, o maneggia, la chiamano serrecchia, da Toscani falce.

NOcca de Romma è benuto Giangurgulo (1) A Îlevà da peccato la Tragedia, Che stea chiavata(2) de facce a na chiaveca(3). E dde manera pe ccopp' (4) a le muvole (Salute ch'aggia ) se nn'è ghiuto ngrolia, Che la cammisa n'accosta a le nnateche, Mo, che s' è sprobecato lo mestiero In che cconsiste propio chillo spireto, at i Che nn' ha fatto ghi nsuocolo (5) la Grecia, Sarria na nfametà, no vetoperio, Che no mmeretarria meserecordia, Si non m'auzasse io puro da sto matreco (6), Dove mme so ccacato comm' a ppettola: Quanno previta mia la cosa è ffacele, Che nce yo? quanto abbie co quatto strusciole, Che, si Di vo, so cehille antiche Jammece, Nè nc'è mmanco no spao de refferenzia, E sa una mmesca d'ogne ssorte d'ereva De ssete, d'otto, d'unnece, e cchiù sillebe.

<sup>(1)</sup> Gianvincenzo Gravina, Autore di cinque Tragedie Italiane.

<sup>(2)</sup> Posta.

<sup>(3)</sup> Fogna, cloaca:

<sup>(4)</sup> Por sopra,

<sup>(5)</sup> Andare altera.

<sup>(6)</sup> Fosso dipieno di loto?

Che nfra tre mmise nne faie na catervia : E cco la nciegno, e cco no po de spremmere Le ffaje ascire justo comm' a mmaccare (1) Da lo pertuso a ccinco a ccinco ll'opere. Mme pare a mme, ch'a ffa sta Babelonia Nce vo assai manco, ch'a ttirà na sciaveca, A ffa li vierze autte de na petena (2), A ffarel'e a ttempesta, e a spacca-strommola(3). Pe ddi lo vero mme nce sento commodo, Justo comm' uno volesse fa a ccorrere Dinto a lo sacco, e n'auto a gamme sciovote, Che p'agguali (4) sti pise nce vo n' aceno, Chesta rezetta de la Magna Grecia, Che nc' ha portato sso Coviello stuoteco (5), E' ghiusto chella, ch' ordenaje Appocrato A cehille, che so biecchie quartanarie, Che la regola lloro è non fa regola .. Ma senza prejudicio de la Catreta, Donn' è stato cacciato a ccauce, e scoppole, Responne lo chiafeo, ca chelle rregole Songo certe bajare d'Arestotele, Ch' hanno fatto lo Munno accossi stiteco. E pperzò isso ha fatecato ll'anema, Azzò la gente vagano cchiù llubreco.

1) Maccheroni .

2) Fazione

(3) Alla rinfusa, inconsideratamente,

) Mettere in eguaglianta .

5) Stordito.

E io rebatto: chello, ch' Arestotele Ave agghiustato co ttanto jodizio, Co cchillo ntennemiento, e cchelle rregole, Chesso lo munno ntenne pe Ttragedia, E cchello, che tu aje fatto è ccosa mmatola, (1) O primmo de caccià ssi nasafazie (2) Besognava cagnà Dezzejonario. Pecchè, se non faje chesso, ssa Tragedia Sarrà, comm'è de Dante la Commeddia. Miettence po, ch'a la ddea d'Arestotele Non c'era Tasso, Bonariello, o Trisseno, Ma le stevano ncapo Escolo, e Sofreco, E lo Tiatro fatto a la Grecania. Sì, che quanno tu dice, ca vuò fonnere A lo modiello Grieco la Tragedia, E ddice , c' Arestotele è na vestia , Vene a ccadere ncuollo a te sso titolo, Mmente ca dice doje cose contrarie. Povero Tasso, Bonariello, e Ttrisseno, Pe non sapè sta mmesca cavallonia, Che ne' ha portato sto capo de cetola, (3) Ch' ha trovato la via pe ghi a la Grecia. Co sfa de ciento pezze a la Tragedia, Comme fosse Scauzitto, (4) portà ll'abeto, M Han~

<sup>(</sup>I) Vota, vana.

<sup>2)</sup> Scartafacci.

<sup>(3)</sup> Cetera, liuto.

<sup>(4)</sup> Frate dell' Ordine de' Francescani Scalzi

Le disse uno, ched aje tu con. Diavolo? La ceccolata fuorze è ccosa cchimmeca? Gnorno: la manna? no: donc'accojetate; Manco Galeno a cchesso farria scrupolo. Chillo, che stea sospetto, ed era n'aseno Respose: Il'unione è ccosa chimmeca. Accossi sto scazzato (2) de Giangurgolo, Che pe nfi a ll'uocchie tene li mmarruojete (3), Ha fatto na pastiera pe Ttragedia, Comme soleno a Ppasca fa le ffemmene, Che ccose bone co mmescà, le guastano. Lo stisso è ntrevenuto a sse ccinc'opere. Chello, che nc'è de buono, ha trenta secole, Chello, che nc'ha fatto isso, è stroppejarele: E ppuro, e ppuro nne sta tanto cuocolo, (4) Che de ssa mmenzejone è Ccapetanio, Che non darria no callo de ssa grolia, Si lo facisse Patriarca all' Innia . Ma de lo riesto vide no scarcuojeso, (5) Pecchè a mmentare ha na capo de suvaro, Donne le ffantasie nasceno jetteche, E ll'ommo è scarzo assaje de zeremonie: Isso afferra na storia co na favola, Dapò nee chiamma quatto testemmonie.

Io mme nne speso. (1) Di te dona recoja.

Me ne sgravo, me ne scarico.

Cisposo.

(4) Tanto ne vive geloso.

Cavallo vecchio, e scarno.

<sup>)</sup> Moti, solletichi importuni.

Manda a terra.

Messo davanti.

Scimunito.

(4) Fantasia, capriccio. (5) Pezzetti di legno sottili, e corti.

Ti tocchi a fermo, ti scuota.

Voce, che si usa, quando non s' indovina subitò il nome di una cosa, che si vuole significare .

De se volè sfocà contro la Curia; Ch' essenno stato mut'anne a ppretennere E ccredea pe lo mmanco avè na coppola, Chille hanno visto, ca facea la birbia, Ma troppo sporca, e cca non avea termene, Pe farle avè no buono beneficio L'hanno fatto assaggia no po de cassia. Or isso mo, ch' ha perzo li servizie, Se trova vecchiariello, e ssenza fibbie, Te può considerà, si dà a le smanie, E ppe bennetta ha fatte sse Tragedie, Ch' a ddi la veretà so ttanta satere, Che co la scusa de fa lo Feloseco, Se lassa a parlà male de li Pincepe, E tte mette a rredicolo li Prievete, Benchè parla Carcante, e Ccolafronio Non fa lo caso, ca chi è comprennuoteco, S'addona (1) a bista (2), addò jace lo leporo Ma chello, che te fa crepà de ridere, E', ca davero te vo dà a rrentennere. Ch' isso è benuto cca pe cagnà ario Dapò, c'a Romma nc'ha perzo le bisole (3), E ha nfettate tutte ll'Accademie, E mostrato ha lo fatto de l'Arcadia, Ch'ave na mano a ssemmenà zezanie, Che spartarria lo cavallo da ll'ereva, Se nn' è benuto a ffarence na pittema

M

<sup>(1)</sup> Si accorge.

<sup>(2)</sup> Subito, in un batter d'occhio.

<sup>(7)</sup> Ci ha perduti gli occhi.

272 Co lo pretesto d'agghiustà lo stommeco Abbottato de frate ppocondriace; Quanno ch'a Romma, che ddovea fa regola, Potea troyà cchiù ppriesto lo remmedio, Ca ccà no nn' ha pigliato lo prencipio, Che ba lebardianno (1) de continuo, E ogne ghiuorno secutanno tavole. Ora po dice, ca te piglie collera Nche ssiente sso squarcione fa lo stojeco, E ddire nchillo proloco redicolo Cose, che le darrisse ciente punia: " Il novello Scrittor delle Tragedie " Portato è fuori del confine Etergo; " Com'è portato ancora oltre ogni vincolo " Di cortegiana ambizione, e misera, " Che con la vana speranza di premio " Adduce l'uomo in catena perpetua. Or uno mo, ch'avesse dato a ppovere La rrobba soja, e fattose Camantolo, Te potarila parlà co aute termene? Ma famme no piacere, e ppo commanname. Lassame fa no muorzo de parafrase . A sse quatto parole a lo sproposeto Co chillo stilo, che Messè Fedenzio T' ha mprestato cchiù bote a le Ttragedie, Nche te mognive a rrepezzà li strusciole: Il nupero scrittor delle quisquilie, Dopo lustrato in Roma il Capitolio, E fatto

<sup>(1)</sup> Frequentando le tavole altrui : da; Napoletani, appoja la lebarda.

E fatto di jactura un semisecolo; Reduce torna al suo relicto stabulo U' resse il gregge inviso agl' Israeliti Casso di ben, senza lucrare un obolo; E con la leva al viso, e destra al podice Ringrazia il Ciel, che non fu fatto remige.

Mo pare, che ba meglio l'abbocabolo, E si qua ghiuorno farraje penetenzia, Vatte passanno ssa jacolatoria, Ma nnanze, che fenesco, n'auto scrupolo Vamme levanno, e dapò piscia, e ccoccate: Tu pecchè ssi de na sorte de vestie, Che pe la terra la panza strascinano, Nè porrisse ire no varacchio (1) ad avoto Dice male de chille, che sollevano Lo stilo, e ddice, ch'è ddecramatorio. ( Che buò, s'aje fatto vuto de sconnettere, (2) Nè ssaie chello, che ntenne ogne nnovizio, Che ssenza decramà se po ghi nnauto?). Te sierve da na bella consequenzeia, Pecchè li Rrì, li Mmperature, e Ccuonsole, Sibbè so perzonagge assai magnifeche, Parlano non perrò comm'a ll'aut'uommene Donca è ccontro costummo; e cosa mpropia Farele sempe ascì dall' ordenario. Si è, comme dice tu, capo de Totaro, (3) Pec-

dra, e corta.

<sup>(1)</sup> Quella lunghezza, che formano il pollice, e l'indice distesi.
(2) Pensare, o favellare a sproposito.

<sup>(3)</sup> Strumento da gioco, di figura qua-

(1) Grossolano .

2) Le dita.

Nè

<sup>(3)</sup> Alla mora, gioco ben noto.

<sup>(4)</sup> Ciurmaria, e vale anche inezia.

Da

Nè te pensare, ca co ffa ssi strusciole, Aje arremmedejato a lo desordene, Ch' aie fatto peo, te diceno li Comprece, (1) Pecchè lo vierzo, che ffa capotommola; (2) E'cchiù affettato, e ccosa de Ciaravole, (3) Che nne fanno tirate de mammoria, Comm'era chella de Trastullo Perteca. E non servono ad auto, ch'a ffa ridere: E sse a cchi parla quarche bierzo scappale; Cchiù bolentiero è d'unnece, ca strusciolo, Che se scosta assai cchiù dall' ordenario, Comme mprosa latina è cchiù defficele Trovà l'Asclepiadeo, che no l'esametro. Ma tu te vuote co na voce autenteca, Pocca sempe te cride de sta ncatreia, E bennere vessiche a li catammare. (4) " Poscia è d' uopo adoprar forma più nobile, " Che si diffonde in versi Endecasillabi " Sparsa talor di Jambi all'uso pristino, ", Che nel comun parlar, di cui l'immagine ", Portar io debbo, spesso i Jambi scorrono " Anzi non ci asterrem degli Anapestici "Usati da Latini, e dagli Ellenici. Si a n'auto le scappassero sse bernie,

(1) Intenditori, critici.

(3) Incantatori . e ciarlatani .

Verso, che or s'innalza, or si abbassa nello stile .

<sup>(4)</sup> Semplici, che si fanno facilmente ingainare .

2.76 Da quant'ha sarria juto all'Incurabole, (1) Ma tu vaie franco, ch' aie lo prevelegio De mantenere nn' allegria sto puopolo. O gran miseria de povero Napole! Ssa mercanzia no il' aie potuta vennere A Rromma, pecchè a buffe te pigliavano; E la viene a cchiavà ncann' a nnui'aute. Parlà co ttico, è pparlà co li papare, Tu aie besuogno de scola, e non de studio, E mparà primmo, che ccosa è pronunzia, Accento, tiempo, longa, e breve sillaba, Che fa lo Jambo, e che fa lo Trocaico, Qua pede è alliegro, e qual'è malanconeco, E bedarrisse po quanta sproposete Aie potuto nforrare a quatto linie: La Taliana, Janne, è llengua nnabele, Non sulo pe fa Jambe, e Anapestece, Ma a ffa cosa porzì, che nn'aggià n'astemo . (2) E ssi a lo minanco avisse letto Vossio. Avarrisse mparato, ca li Retore, Quanno danno precette de lo nummero, Quenteliano , Arestotele , e Ttullio , E cconc' ha scriuo de ll' arte Oratoria, Vonno, che nne la prosa non se mpizzano Vierze ntosciate, comme verbo razia. Lo vierzo Aroico, l' Elegiaco, e zetera, Ma che ntanto s' abbona lo Senario, O che sia fammeco, o che sia Trocaico, Che

(2) Atomo .

<sup>(1)</sup> Luogo; ove si conducono i matti.

Che Ccecerone nne fa ciento milia, Pecchè dinto a la prosa non se senteno, Ca n'hanno suono, nè le ppuoie descernere, Sibbè nce stisse tutto, e rrecchie pesole, (1) Ora mo chesto mmolgare è mpossibele; Ca non ce so sti vierze, che non sonano, E sfa che buoje, nce pierde lo jodizio. Cossì tu che ppretienne co ssi strusciule, Che non sonano schitte, ma a le ttempora Fanno-na romanella, (2) che te stonano, E co li Jamme hanno cchiù rrefferenzia. Ch' ha S. Antuono co lo Terziario . Lassammo sta l'appretto (3) nche te metteno, Ch' aje da fa lo Pedante ogne ttre savote. (4) Donca besogna a la fina concrudere, Ca pe bolè fa ll'ommo sto Si Chiochiero. Pe bolè sorzetà l'antica Grecia. O auta mmala Pasca, che lo smafara, Na nnonnatura (5) ha cacciato, e no struppio, Ch' inchè lo vide te vene lo vuommeco. Ma già, che ccà le nnovetà pejaceno, E li mposture tirano lo puepolo, Besogna, che pur io piglio sta sciulia, (6)

(1) Sospese, attente.

<sup>(2)</sup> Sorta di sonata fra la gente vol-

<sup>(3)</sup> Angustia .

<sup>(4)</sup> Salti.

<sup>(5)</sup> Cosa deforme, e mal composta?

<sup>(6)</sup> Carriera allo 'ngiù.

(3) Entro,

<sup>(1)</sup> Ad affaticarsi senza vantaggio.
(2) Non potersi ridutre per la sera ad tisar frode per poter vivere. Proverbio de' Napoletani, che volendo far ingiuria a'compratori, che fraudano i padroni al far de conti, dicono loro, no carrino d'ova, grana tridece.

#### A-BECIENZO DE POLITO PRESEDENTE DE LO S.R.C. CONTRA NICOLA AMENTA.

### SONETTO.

Chi piglia la conserva de papagno, Puro se sceta, Cienzo, a no grà mpegno; Io strillo, io allucco addesa, ca vennegno, E ttu pare, che staie dinto a lo vagno. Dalle a sso ciuccio, dà senza sparagno,

Ch' io pe capezza mo te lo consegno,
Mo serve, Frate mio, ll'arte, e lo gniegno,
E ghioquate le cchierchia (1) e lo tompagno.
Io pe mme ntanto, nfi, che nn'aggio n'ogna
Non te lo lasso, e si no stace a ssigno,
Do de mano a lo raffio (2) de la scogna.
Tu le puoje assoccià lo cotrecigno: (3)

Tu mme lo puoje fa muollo,comm'a nzognazi Co strudere no dito de lucigno,

SO

<sup>(1)</sup> Proverbio, giocati le rendite, c'l capitale.

<sup>(2)</sup> Correggiato : scognare è battere il

grano su l'aja.

<sup>(3)</sup> Bastonarlo a segno, che si riduca a buon senno: presa la metafora dal batter, che si fa su la lana, per appianare i materazzi: cotrecigno specie di tela per li secsi.

Non può fa scena senza dà no sacco; Co ttico non c'è povero; nè ricco: Non te leva sso vizio, (1) o Cienzo, o Micco, Si non t'è refelato lo ttabacco.

Mo fa duj'anne fu chillo sciabacco, Che te fece sudà, comm' a llammicco: Va torna lo Nteresso a Cola Sicco, (2)

O pe la fede mia, Cola, te sciacco? (3) Non te vide a mmalora ca si llocco,

Ch'inche te suonne volè sa no trucco, (4)
Te no aje da sa trovà, comm'a no smoccol
Fatte coscienza, e già che ssi sciasciucco,
Lassala ss'arte de joquà a lo Crocco:
Va pe sse scole (5), va zucanno mucco.

\$0-

<sup>(1)</sup> Rubare le scene intiere dalle Com-

<sup>(2)</sup> Conte Niccolò Secchi Gentiluomo Bresciano, autore di quattro Commedie, e tra l'altre di una intitolata l'Interesse.

<sup>(3)</sup> Sciacco presso i Napoletani ha assolutamente il significato di romper la testa.

furto. (4) Ti viene in pensiero di fare un

<sup>(5)</sup> Lo consiglia alla fine, che si dasse a fare il Pedance.

#### SONETTO:

GRIMALDO, tiene justa ssa valanza, (1) E nfra de nuje va chiù la to sentenza, Che non va chella de Genneto 'n Franza. L'ammico tuio, parlanno co' crejanza, Ch'ogn' Opera che fa, joqua de renza,

Mmereta mò chiù grossa penetenza,

O quanno arrecattaje (3) la Sommeglianza? Chi arrobba no cantaro a onza a onza,

Comme dice tu mò, non va de sguinzo? Non vorrisse a ss'acchiaro na cajonza? Jansenio mio, già si arrevato (4) a Chiunzo, Ca chi parea d'astregnere lo linzo,

Se pegliarria lo fummo de lo strunzo.

SO-

(2) Se Amenta possa giustificarsi dagli

usurpamenti delle altrui fatiche.

(3) Tolse ingiustamente i concetti altrui, per far la Commedia intitolata la Somiglianza.

(4) Proverbio, sei giunto alla meta de suoi desiderj. Chiunzo Villaggio di Terra di lavoro su di un erto Monte.

<sup>(1)</sup> Incontrandosi Capasso col Regio Consigliere Costantino Grimaldo zoppo di un pie-de, fu solito dirgli, la tua bilancia non va giusta, scherzando su'l giudizio, che dovea dare delle Commedie di Amenta, e su la disuguaglianza de' di lui piedi, e in questo so-netto intese scherzare nella stessa maniera, che si è detto.

#### SONETTO.

Primmo faceva ogn' anno no recatto (1)
Amenta, quanno n' era tanto addotto;
Ma pecchè co lo ffare uno fangotto
Nc' era cuoveto (2) sempe co lo fatto;
Penzato meglio, joqua de sbaratto, (3)
Che nn' ha crastate (4) chiù dde sette, o otto;
E de chillo pasticcio male cuotto
Pe cciento scute non nne darria n' Atto.
Ma vì, ca so duj' anne beneditte,
Ch' è ghiuto sciavecanno (5) li conciette,
E nzavorra (6) li stuorte, 'e li deritte.
Che buò? si li' opere anno sti defiette
D' esse arrobbate, e d' esse male scritte,
Ll'ommo non tene maie le mmano nette.

SŪ

<sup>(1)</sup> Ruberia sfacciata.
(2) Colto nel fatto.

<sup>(3)</sup> Fa da bravo.

<sup>(4)</sup> N'ha tolto il migliore.

<sup>(5)</sup> Cavando fuori. (6) Ficca, framischia.

NCOPP' A LA PELUCCA DE N. CHIAMMATO MORBO DA L' AUTORE, PE LA CAPO, CHE AVEA MEZA SCOCCIATA, E . . GOMMOSA .

### SONETTO.

Morbo pe ccapo avea no pappamunno; Addò lo maro non avea cchiù sponna; Pocca lo calannario (1) sempe sfronna E d'ogne pparte sa pparè lo funno; Mo, ch'a li guaie se trova de lo munno, E le tocca qua bota a ghi de ronna, (2) Vo, che lo Capotiempo (3) s'annasconna Co no copierchio ncrespatiello, e ghiunno. Pile, ch' avite fatta ssa capanna, L'addore vuosto jarrà nfi a Ravenna, E chiù che ll'uoglio v'ognarrà la manna . (4) Si a la mimalora v'allummava (5) Nenna, Lo Giovene, (6) che morze co la zanna, Poteva ire abbottarese de vrenna . (7).

<sup>(1)</sup> Intende il capo canuto per l'età. (2) Girar di soppiatto, e di notte.

<sup>(3)</sup> Grossa provatura, ma qui significa il capo calvo, così chiamato da Napoletani.

<sup>(4)</sup> Succidume del capo di Morbo.

Vi ravvisava Venere. Adone .

Crusca.

A LA SPOSA NOVELLA DE NO NOTARO AMMICO SUJO .

#### SONETTO.

Mo te veo tutta mbolle a nfi a le cciglie; Mo, che manejarraje sso totomaglio, (1) Che farraje pe parte de fa figlie Li vierme, comme fa caso de quaglio.

Io te consurdo mo, che te scapiglie, (2)
E te nne vaie deritto a no serraglio,
Pocca no muorto a chisso, che te piglie,
Manco lo vorria nculo pe steppaglio.

Ma si po nninamente vuoje sso ntruglio, (3) Si no lo truove, ch'ha pigliato ll' uoglio, (4) Portate de sfelacce no bauglio,

Ca de frutte de maro a arravuoglio (5)
Farraie, che tanta no nne fa de Luglio
Chi revota Miseno a scuoglio, a scuoglio,

(2) Scarmigli.(3) Corpo sconcio, e mal formato:

4) Giunto all' estremo de' suoi giorni.

(5) Un invoglio.

FINE.



<sup>(1)</sup> Erba nota, alludendo al Notajo, ch' era vecchio, e di umori guasti.



\* 1)

(







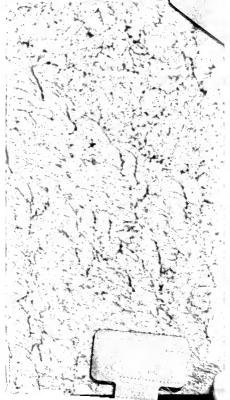

